

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

#### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

## Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com

# 100.6.20.



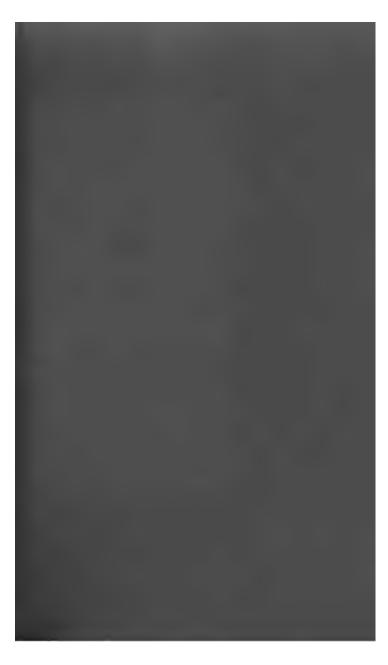



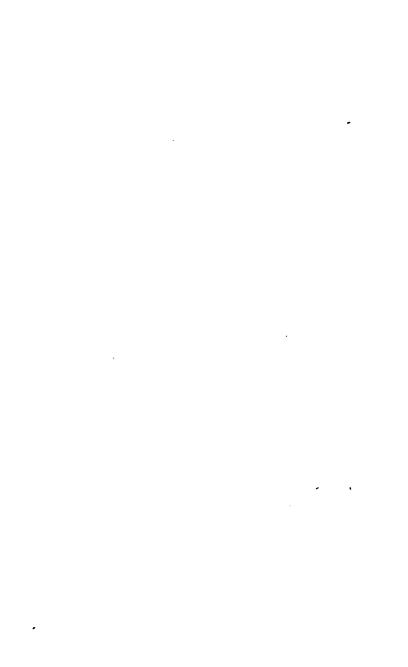

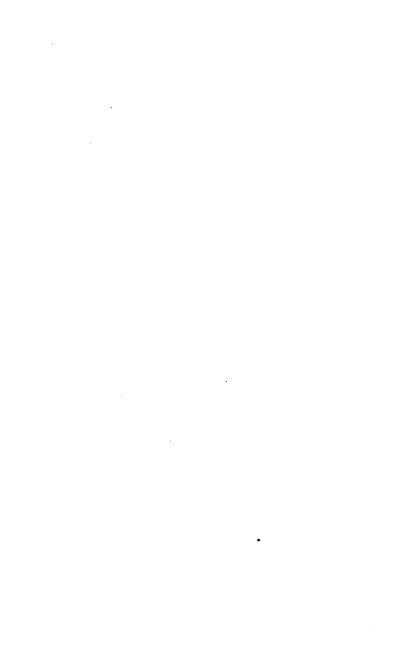

## **LETTERE**

ы

## SCRITTORI ITALIANI DEL SECOLO XVI

STAMPATE LA PRIMA VOLTA

PER CURA DI

GIUSEPPE CAMPORI



BOLOGNA

GALITANO ROMAGNOLI LIBRAIO-LDITORI.

1877

100 3 ...

# Edizione di soli 202 esemplari ordinatamente numerali.

N.º 46

STABILIMENTO TIP. SUCCESSORI MONTI



## AVVERTIMENTO

Fino dalla seconda metà del secolo XVI il Montaigne scriveva queste parole: « Ce sont grands imprimeurs de lettres que les Italiens; j'en ai, ce croy ie, cent divers rolumes, » E un secolo dopo, un altro francese, Gabriele Naudé giudicava non potersi alcuna nazione paragonare in questa parte coll'Italia. La quale come fu prima nel raccogliere e nel divulgare corrispondenze epistolari nell'idioma materno. così sovrasta ancora probabilmente agli altri paesi nella copia delle pubblicazioni di questa natura. Ne la ridondanza della merce deve formare impedimento a cumularne della novella, finche non ne sia apertamente provata l'inutilità e finche l'opinione del pubblico non vi si mostri ripugnante. E non giova opporre, doversi riservare la pubblicazione

di questa sorta di documenti all'occasione di chiarire la vita dei loro autori o di testimoniare la verita dei fatti storici ai quali si riferiscono; imperocche posti i medesimi nelle mani di chi non abbia l'intenzione o l'opportunità di valersene, rimarrebbero quasi sempre ignoti a coloro a cui importasse averne cognizione per uno scopo determinato.

Le lettere che compongono questa Raccolta pervenuteci da diversi luoghi e in diversi tempi, abbracciano molta varietà di materie e possono riescire ad utilità degli studiosi della storia civile e letteraria, della biografia, della lingua e dei costumi, senza toccare di quelle attrattive che offre la scrittura confidenziale e segreta di uomini celebratissimi. Rispetto ai quali ci parve di tener conto più della qualità dei nomi, che del pregio e della importanza dello scritto, considerando che ogni linca da essi vergata sia da custodirsi con venerazione, e conformandoci in questo agli esempi che ne diedero gli antichi e ne danno i moderni. E abbiamo fiducia che non ci verra biasimo dall'avere dissotterrato e messo all'aperto lettere dell'Ammirato del Bembo, del Berni, del Fortiguerra, del Guarini, del Porzio, del Segni, dello Speroni, del Tolomei, del Varchi, e d'altri somiglianti, se pure per esse non si accresca la fama di chi le scrisse, ed alcune anzi non

abbiano in sè altro merito da quello intuori che loro deriva dal nome che portano in fine. « Dei mezzani ingegni, scriveva Pietro Giordani, ci basta ritenere ciò che scrissero di più utile e di più gradito.... ma di quelli che sopra il mediocre si alzarono al tempo loro, e pur grandi rimasero nella fama de posteri, non ci contenta il sapere quel che fecero di meglio o più divulgato; desideriamo conoscere quali furono e per quali modi crebbero oltre l'ordinaria statura. A ciò e necessario avere innanzi agli occhi ordinatamente i loro studi; neppure trascurando quelli che furono scala e perciò inferiori al sommo di loro altezza. »

Come ugualmente può rilevarsi dall'indice degli autori, noi ci restringemmo con alcune eccezioni ad accogliere quelli soltanto che hanno lode di ottimi nel fatto della lingua e sono nella maggior parte approvati e citati dalla Crusca; cosicche le loro scritture per questa ragione, se altra non vi concorresse, debbono pregiarsi. Ne crediamo aver fatto torto alla memoria dei più riputati, inframmettendo alle loro lettere quelle di nomini oscuri in tutto o quasi, confortati dall'esempio del Ruscelli, del l'ino, del Manuzio è di altri compilatori del secolo XVI. E come in quelle loro raccolte si vede, così si vedrà in questa nostra talune lettere di personaggi fin

qui ignotissimi vincere al paragone nel brio e nella naturalezza, le studiate e corrette di notissimi letterati. Imperocchè dal tempo in cni pigliò voga il costume di mettere in istampa collezioni epistolari, gli scrittori di maggior grido preoccupati dell'idea che le loro lettere venissero conservate e divulgate. si diedero a comporle con ordine e studio, guadagnando nella proprieta e nella correzione quanto perdevano nella spontaneità, pregio principalissimo di cotali componimenti. È siccome la costumanza non cessò nei secoli successivi e si mantiene tuttavia, così si continuò da molti a scrivere non solo per la persona a cui si voleva comunicare le proprie idee, ma anche per il pubblico che presto o tardi sarebbe fatto partecipe di quelle confidenze; di che senza rimontare a tempi remoti, bastino per saggio le corrispondenze del Perticari, del-Leopardi e di altri fra i moderni. Che se abbiamo dovizia di lettere di Cinquecentisti ben modellate e tornite, così non l'abbiamo di quelle di primo getto, nelle quali la mancanza dell'arte e la negligenza della composizione trovino compenso nella semplicità e nell'uso della buona lingua. E in questo pensiero appunto ci risolvemmo di darne fuori alcune di banchieri e di giovani gentiluomini fiorentini, le quali sebbene lascino desiderio di una più ordinata

disposizione dei periodi e di una più accurata osservanza delle regole grammaticali, sono però piene di tanta vivezza e ti danno un cotal vaghissimo saggio della lingua parlata in Firenze, che ci confortiamo non debba, per cagione di questa intromissione, venircene biasimo.

Tre sono le fonti principali alle quali attingemmo: la Biblioteca Vaticana, l'Estense, e la nostra privata. Alla prima appartengono le lettere ai Manuzii; alla seconda quelle agli Estensi, ai Gonzaga, a Francesco Bolognetti; all'ultima la parte della corrispondenza di Ferrante e Cesare Gonzaga, di Carlo Gualteruzzi e dei Ridolfi florentini. Queste lettere ricavate nella maggior parte dagli originali, si presentano quali furono scritte dai loro autori senza correzioni, salvo in alcuni casi nella punteggiatura. Esse per quanto si può assicurare sono inedite; ma se qualcuna si riscontrasse stampata, come purtroppo è accaduto della seconda fra le lettere del Bembo. e di alcune di quelle di Luca Contile, quando non eravamo più in tempo di ripararvi, invochiamo l'indulgenza di chi conosce le difficoltà di avere alla mano tutte le pubblicazioni che si fanno di continuo in questo argomento, in opuscoli fuori di commercio, in effemeridi e persino in fogli volanti. Nelle note usammo sobrietà forse soverchia per non ingrossare faori di misura il volume, procurando però di supplire in qualche modo al difetto, cogli avvertimenti premessi a ciascuna serie di lettere. In ogni altra cosa che ci riguardi, ci affidiamo alla benignità del lettore.

G. CAMPORI

#### BENEDETTO ACCOLTI

DETTO IL CARDINALE DI RAVENNA

Poco onore recò alla Chiesa quest'uomo. il quale nato in Firenze nel 1491 di famiglia aretina feconda di bellissimi ingegni, pel favore del Card. Pietro suo zio ottenne il Vescovado di Cadice, poi quello di Cremona con l'Arcivescovado di Ravenna e finalmente la sacra porpora nel 1523. Nella Legazione di Ancona a lui affidata in governo, ebbe accusa di peculato e di altre colpe, e perciò fu tradotto in Castel S. Angelo nel 1535, dal quale potè escire sborsando l'enorme somma di 59,000 scudi d'oro. Sebbene fosse ad un tempo Vescovo di Cremona e Arcivescovo di Ravenna senza risiedere nell'una o nell'altra delle due diocesi, ma godendone però le pingui entrate, aveva volto il pensiero a conseguire il ricchissimo Arcivescovado di Messina come risulta dalla prima di queste lettere e in tale speranza s'era apertamente dichiarato partigiano dell'Imperatore e teneva col più fido e autorevole rappresentante del medesimo in Italia, Ferrante Gonzaga, continua corrispondenza. Ma se allo Accolti mancavano le virtù e le qualità del-· l'ecclesiastico, non gli faceva difetto la coltura della mente che gli procurò nell'età di 25 anni l'onore di venire associato al Sadoleto nella Segreteria papale. Erudito più che ordinariamente nelle lettere greche e latine, fu lodato da molti per l'eleganza dello scrivere specialmente negli epigrammi e nelle elegie; ma poche composizioni di lui si hanno alle stampe. Finì egli la vita in Firenze l'anno 1549 in istrettezza di denaro e di riputazione.

T.

## (AUTOGRAFOTECA CAMPORI)

A Don Ferrante Gonzaga Vicerè di Sicilia.

Ill.mo S.or et patron mio osser.mo. Non prima di questa mattina ho ricevuto la lettera di V. S. Ill.ma delli viiij del passato per la quale benignissimamente mi dice il parer suo circa il ritratto delli mille ducati di Monreal, il quale essendo conformissimo alla sua perpetua cortesia et amorevolezza verso di me et parendomi che sia il medesimo apunto, si come con effetto è, che la potrebbe dare in questo caso al R.mo et Ill.mo S.or suo fratello et mio patrone, et quel istesso che

potrei pigliare io medesimo, s'io fussi in li suoi piedi. Li resto tanto obligato di tanta sincerità di benevolentia verso di me, quanto merita un'infinita cortesia apresso alli altri oblighi ch'io li tengo immortalmente aggiunta. Ringraziandonela adunque quanto devo, li dico che io mi contento et resto satisfatto che 'l ritratto delli mille ducati predetti si cavi per via di tratte et così ho scritto alli miei procuratori che debbino fare. Per il che mi resta solo supplicare a V. Ex.tia quel che io so essere più che superfluo, ciò è che la si degni far consegnare dette tratte in bona forma a li miei procuratori, la qual sia certissima che la necessità in che mi trovo, mi ha fatto intorno al predetto esser più importuno con lei ch'io non harei voluto, perchè non punto meno spero dalla somma bontà di V. Ex. di quello ch'io penserei che ne potessi sperare il predetto R.mo et Ill.mo suo fratello et mio padrone, al quale io meritissimamente cedo in ogni altra cosa excetto che nell'amare et osservare V.S. Ill.ma, si come la conoscerà sempre verissimamente es-

II.

## (L. C.)

#### Al medesimo

Non poteva più efficacemente Vostra Ex.tia farmi vedere et toccar con mano la sua ottima voluntà verso di me di quel che la s'è degniata fare per quella parte delle sue lettere delli 16 del presente scritta di sua mano, la quale mi ha tanto asserenato et aquietato l'animo quanto merita il vedermi in vera protectione d'un signore tanto valoroso e pieno d'ogni bontà, com' è V. Ex.tia da l'infinita et ex.ma virtù della quale, se ben io non sperai punto meno di quel che tanto vivamente contiene la parte predetta di sua mano, non di meno mi è stato di singular contento il vederlo così bene espresso: del che non renderò per hora a V. Ex.tia gratie con parole, non potendo essere bastante alcun fatto a ringratiarla, et solo santamente gli affermerò che V. Ex.tia non possiede cosa che sia più interamente e propriamente sua di quel che sono io, con ogni mia facultà, qualunche essa si sia. Del che essendo certo che V. Ex.tia non dubita, et essendo medesimamente certo che la reputa ogni mio affare per proprio, passerò a dargli conto di quel che passò ultimamente in Roma, del che acciochè sia raguagliata altretanto quanto me, gli mando l'alligato memoriale mandatomi dal Ill.mo et R.mo Car.le di Coria et inoltre una lettera del' Imb.re di questo Ill.mo S.or Duca. Et è juditio di qualunche s'intende di legge et di ragione, che per la parte mia si sia tanto cumulatamente satisfatto a l'obedientia di S. S.tà, et al non esser restato nè restar da me di ubidire, che senza essere assassinati più violentemente et impudentemente che alla strada. non ci si possa far danno alcuno con spetie alcuna nè di justitia nè di equità, del qual caso l'Ill.mo S.or Don Diego ha di già advertita S. M.tà Ces. Il che non ho fatto io per ancora stando a vedere un poco più oltre a che fine s' incaminerà questo negotio, per poter con più fondamento, accascando qualche violentia, ricorrere, et tanto più mi sono per fin qui contentato del raguaglio del S.or predetto, quanto che per quella dichiaratione ch'io mi riserbavo Ravenna, si è posto in sicuro quel Arcivescovado et resta solo in sospeso Cremona che è in potere della Ex.tia V. et per consequentia che è sicura d'ogni violentia et iniquità che ci potessi usar sopra. Starò adunque aspettando quel che seguirà, et occorrendo cosa che importi ne raguaglierò sempre V. Ex.tia nella bontà et valore della quale mi riposo altretanto quant' io farei in me stesso, s'io medesimo fussi in li piedi di quella. Et con questo facendo per hora fine, et pregando N. S. Dio che la faccia felicissima come essa desidera, gli bacio la valorosissima mano et con tutto l'animo me le raccomando. Da Firenze alli XIX di giugnio del 1548.

V. Ex.tia sarà servita di ritenersi apresso di se il memoriale di quel che fu passato alli XIII in Consistorio et rimandarmi la lettera del Im.bre sopradetto.

#### GIO. BATTISTA AMALTEO

Nella famiglia degli Amaltei di Oderzo come in quella dei Capilupi di Mantova, vissero contemporaneamente tre fratelli poeti lodati di eleganza nel verso latino. Gio. Battista Amalteo che prevalse di merito a Girolamo e a Cornelio fratelli suoi, dopo aver pubblicato nella età di 25 anni un volume di rime latine, fu accettato per segretario dalla Repubblica di Ragusi e poscia dal Card. Carlo Borromeo, E appunto datano dal tempo in cui egli serviva il Cardinale, queste due lettere che furono conoscinte e citate dal Tiraboschi (St. lett. ital. VII, 1406) nelle quali si raccomanda a Cesare Gonzaga parente del Borromco perche gl'impetri una grazia che probabilmente era l'ufficio di segretario del Papa Pio IV, o della Congregazione del Concilio da lui effettivamente ottenuto l'anno appresso. E a più ambiti onori sarebbesi egli innalzato, se nel 1573 la morte non l'avesse rapito nella fresca età di 48 anni.

(COPIA NELLA BIBLIOTECA ESTENSE)

All' Ill.mo et Ecc.mo Principe il S.r D. Cesare Gonzaga a Mantova.

Ill.mo et Ecc.mo Signore. - Il Signor Giuliano Goselini s'è mosso a far fare in nome di V. Ecc.a un officio per me de la qualità che le dirà il S.or Carena suo Secretario et m'ha affermato, che tenendomi V. Ecc.a per quel servitor che le sono, et sapendo quanto Mons.or Ill.mo suo fratello di gloriosa memoria m' era amorevole S.re et protettore, è per contentarsi che questa pratica si sia maneggiata nel modo, che s'è fatto. Di che ho voluto baciarle humilmente le mani. come fo; et persuadermi che come a la mia particolar divotione verso di lei, ho aggiunto anchor quella che portavo al S.or Car.le suo fratello, così io abbia da trovar cumulato nella cortesia sua tutto quello, che mi parve haver perduto nella morte di così gran Patrone. Et poichè la sola autorità di V. Ecc.a ho cominciato a tirar innanzi et aiutar qualche mio pensiero, la supplico, che si degni di protegermi tuttavia, et anche prestarmi favore, dove se le presenterà occasione di potermi giovare. Et io al incontro mi sforzerò con ogni poter mio di non esser nè ingrato, nè inutile possessor de le sue grazie, et le resterò obblig.mo finchè avrò vita. Et con tutta la riverenza et humiltà, che debbo, a V. Ecc.a bacio le mani. Di Milano a XIII di Gen.o MDLXVII.

Di V. Ecc.a.

Humiliss.o et devotiss.o serv.re
GIO. BATTISTA AMALTHEO.

II.

(L. C.)

Al medesimo.

Ill.mo et Ecc.mo S.re. – Il favor che a V. Ecc.a è piacciuto di farmi con la sua lettera scritta a Mons.or Ill.mo mio Patrone, mi dà a conoscere molto bene qual sia la cortesia sua, e l'obbligo mio. Et vorrei haver modo di mostrar così gratitudine in servirla come mi dà

il cuor di doverla mostrare tenendola sempre in quella venerazione, che debbo, et restandole obbligatissimo in perpetuo. Penso che questa dimostrazione di V. Ecc.a o niun altro mezzo mi sia per giovare, sapendo in che grado di osservanza et d'amor la tiene il Car.le. Ma seguane ciò che piace a Dio, che in ogni successo io confesserò d'esser tanto obbligato a V. Ecc.a quanto le possa esser mai altro servitore: et per tal la supplico ch'anchor ella mi voglia tenere et usare. Et le bacio humilissimamente le mani. Di Milano a XXIX di Gen.o MDLXVII.

Di V. Ecc.a

Humiliss.o et divotiss.o serv.re .
GIO. BATTISTA AMALTHEO.

#### SCIPIONE AMMIRATO

SENIORE

Leccese di nascita, florentino e toscano per elezione, nella gioventu fortunosa vago per diverse città, mutando occupazione ed uffici, incontrando pericoli e persecuzioni, finchè posò stabilmente in Firenze nel 1570. Cosimo de' Medici gli diede incombenza di scrivere la Storia di Firenze e perche potesse attendervi con comodità, gli conferì un canonicato nella cattedrale. Raramente il benefizio fu corrisposto da un più felice risultato, imperocche l'Ammirato riescisse uno dei più operosi e dotti scrittori italiani del suo tempo. Però non potè vivere si lungamente da vedere stam-pate le sue storie, le quali dopo la morte di lui accaduta nel 1601 furono date in luce da Cristoforo del Bianco suo aiutante di studio ed crede del nome e delle sostanze, Scipione Ammirato scrisse assai bene e nelle gencalogie si elevò sopra tutti per la critica e il buon uso dei documenti. A fornire idea della sua operosità, valga il fatto da lui riferito in uno dei suoi opuscoli, avere egli esaminato in un solo anno più di 6000 scritture.

## (BIBLIOTECA ESTENSE)

Al Sercniss.o Principe et sig.re mio oss.mo il sig. Duca di Ferrara.

Ser.mo Principe. - Fra gli ornamenti grandi d'Italia grandissimo ho stimato io sempre esser quello. che ella riceve dalla casa di V. Al.za. la quale già sono poco men di 300 anni, che s'imparentava del pari coi Re Franzesi di Napoli; et con quel Re particolarmente, il quale sdegnò d'imparentarsi con un pontesice di casa Orsina. Perchè havendo io fatto intagliar l'albero di quella casa, la quale è l'istessa che hoggi regna in Francia, con cui di nuovo s'è la famiglia Estense congiunta di parentado, nascendo V. Al.za d'una figliuola di Luigi XII: non ho stimato cosa fuor di proposito di farmi adito col mezzo di questa occasione, mandandogline uno, alla servitù dell'Al.za V.ra. Se la molta benignità sua non disprezzerà questo puro et humil affetto della mia volontà, non vivo fuor di speranza, che io l'habbia di

nuovo a comparir talhora innanzi con alcun altro frutto delle mie fatiche. In tanto pregherò Dio che prosperi gli honorati pensieri di V. Al.za a cui io bacio la mano, et con ogni spezie di riverenza raccomando la mia novella servitù. Il primo d'aprile dell'anno 1586 di Firenze.

Di V.ra Al.za

Aff.mo Serv.re

II. (L. C.)

Al medesimo (1).

Ser.mo Principe. – Havendo v.ra Al.za tanto stretto parentado, quanto ella ha con la Casa di Loreno, mi sono dato a credere, che non le sarà discaro veder l'albero e discendenza di quella inclita famiglia. Il quale havendo io ultimamente col consentimento della Ser.ma Gran Duchessa mia Signora fatto intagliare, mando a donare a V. Al.za

<sup>(1)</sup> Nell'Archivio estense esiste la minuta di risposta del Duca.

supplicandola a non schifare di ricever me con questa occasione per suo umilissimo servidore. Il quale indegno per avventura di conseguir questo dono per proprio merito, ardisco sperarlo per la compagnia della cosa, che mi son posto a trattare; come avviene a' guidatori di cocchi, o di carrette, i quali per la necessità dell'uficio, che fanno, seggono in seggio non molto distante da principi loro; che per altro converrebbe non appressarsi a molti passi, ove essi dimorano. La divina bontà protegga la persona dell'Al.za v.ra e custodisca per molti anni la gloriosa famiglia sua, chiarissimo e continuato ornamento per lo spazio di molti secoli della nostra nobilissima Italia. A XX di settembre 1591 di Firenze.

Di V.ra Al.za

. Aff.mo Serv.re SCIPIONE AMMIRATO.

III. (L. C.) Al medesimo.

Ser.mo Principe. - So quanto io vengo a domandare ad un principe

grande, supplicandolo a leggere una non breve orazione; ma sapendo dall' altro canto quanto l'Al.za v.ra come membro principalissimo della Rep. Christiana ha sempre tenuto a cuore il pensiero delle cose Turchesche, come colei a cui è molto ben noto quanto potrebbono un di nuocerci: da questo affidato et dall'esperienza della sua cortesia che già due anni sono si degnò di veder la discendenza che io le mandai de Duchi di Loreno, et di rispondermi, mi son fatto ardito a mandarle l'allegata orazione; perchè almeno fattala vedere ad uno de suoi segretarj, se ne faccia in ristretto dir quel che ella contiene. A V.ra Alt.za Ser.ma bacio la real mano; pregando che il Sig.re Iddio le dia le felici feste, et questo nuovo anno che soprasta e molti altri appresso le faccia sentir prosperi e felici. A 23 di dicembre 1593 di Firenze.

Di V.ra Alt.za Ser.ma

Aff.mo Serv.re
SCIPIONE AMMIRATO.

#### IV.

## (L. C.)

#### Al medesimo.

Ser.mo Principe. - Tale qual io mi sia, et non mi è incognito esser humilissimo, e bassissimo soggetto. non posso come uno della Rep. Christiana in tanto bisogno di lei tener la bocca chiusa; et già il Pontefice, e il Re di Spagna han ricevuto, et senza alcun dubbio letto due mie orazioni per ciascuno; nè negano gl'Ill.mi suoi nipoti haver il Papa da ciascuna di esse ricevuto conforto, l'uno de quali me ne scrive anche in nome della S.tà Sua istessa; dal quale stimolo tuttavia tirato, et sapendo come predica a piena bocca tutta Italia, quanto gran parte de' nostri affari può esser la persona dell'Alt.za V.ra, non solo come principe d'Italia, che pur è de' grandi et de' maggior, che vi sieno, ma come guidatore et Cap.no degli eserciti Cristiani: non ho potuto ritenermi di non dir intorno al medesimo soggetto alcuna cosa all'Alt.za V.ra. Nella qual materia se io in alcun modo fallassi, in questo son

sicurissimo di non errare, che non da altro, che da vero zelo del servizio di Dio, et dell'honor del Cristianesmo et particolarmente della nostra Italia mi son messo in queste fatiche. Scusimi dunque l'Alt.za V.ra, tenendo per costante, che non per lusingarla, come gli inferiori soglion fare co' grandi, ma di vero cuore queste cose le scrivo; non potendo senza lagrime intendere. che pervenuta Strigonia il primo di settembre in poter de Cristiani, sia stato quell'esercito in stagione vicina al verno quattordici Biorni ozioso senza far nulla: nel che si sarebbe forse continuato anche per alcun altro, se la zelante importunità dell'Ecc.mo Sig.r Don Giovanni de Medici non havesse impetrato sopra le sue spalle l'espugnazione di Vizzegrado. Il rispetto di non noiar l'Alt.za V.ra mi ritiene di non dir molte cose, che mi scoppia il cuore di sfogarle, ma basti questa volta, et degnisi di legger la canzone che l'envio, et l'orazione del Pontefice in quella sola parte dove io benchè non nominandola. accennava la persona dell'Alt. V.ra a car. 23 segnato fuor di mia mano: Il Ser.mo di Ferrara; a cui con ogni riverenza bacio la real mano. A di 14 di settembre 1595 di Firenze.

Di V.ra Alt.za Ser.ma

Aff.mo Serv.re SCIPIONE AMMIRATO.

V.

(L. C.)

## Al medesimo (1).

Ser.mo Principe. – Io non posso ne voglio negare, che io non sommamente desideri di rendermi benevola ia grazia dell'Alt.za V.ra; poiche quando niuna altra cosa mi spingesse a ciò fare, è lode non piccola agli uomini della condizion mia l'esser conosciuti non che amati o tenuti cari da principi dello stato et grandezza, in che ella è posta. Ma se in questa parte, che io parlo con Nostro Sig.re dell'elezione del Capitano, capo tanto importante nel-

<sup>(1)</sup> Il Cav. Prosperi Residente estense in Firenze con lettera del 3 di marzo diede avviso al duca dei ringraziamenti e delle lodi fatte in nome di lui all'Ammirato per il dono del libro cui si riferisce questa lettera.

l'opere militari, io ho havuto innanzi a gli occhi altro oggetto, che la gloria di Dio, e 'l beneficio della Cristianità; non acquisti io fede nè con V. Alt. nè con la Santità Sua, ne con persona del mendo di quel che tanto ardentemente desidero. Hora come ho fatto con N.ro Sig.re così ancor mando questa oratione all'Alt.za V.ra, acciochè la faccia vedere ad alcuno de suoi segretarii per poterla prima che si dia alla stampa, correggere, dove io havessi in alcuna cosa di quelle, che alla sua persona appartengono, preso errore: et con ogni reverenza e humiltà a V. Alt.za bacio la real mano. pregandole dal Sig.re Iddio il conseguimento d'ogni suo Cristiano et magnanimo desiderio. A di X di febbraio 1596. Di Firenze.

Di V.ra Alt.za Ser.ma

Aff.mo Serv.re

#### GIO. MARIA BARBIERI

È notabile come in Modena nel secolo XVI la letteratura provenzale vantasse due insigni cultori, Gio. Maria Barbieri e Lodovico Castelvetro e come tre secoli dopo, quella nobile tradizione venisse nella stessa città con grande onore raccolta e continuata da Giovanni Galvani. L'aveva il Barbieri appresa nel tempo della sua dimora in Francia, e in Italia se ne era fatto maestro all'amico Castelvetro: ma distratto dalle cure cancelleresche, scarsissimo saggio pote produrre della sua dottrina in quella e nella lingua materna che sapeva perfettamente, tuttochè da queste lettere, le prime a essere pubblicate di tale autore, non se ne possa formare sicuro giudizio. Ma più ampia dimostrazione della sua perizia ci offrono i partiti del Comune di Modena da esso redatti e di suo pugno scritti, i quali per la concisione, per la chiarezza, per la proprieta della frase sono un modello di tal fatta scritture e sarebbero a proporsi con grande utilità allo studio dei moderni segretarii e d'ogni sorta di pubblici officiali. Nei tempi più prossimi a noi valenti letterati si occuparono del Barbieri. Il Tiraboschi ne pubblicò l'inedito Trattato sulla origine della poesia rimata; il Valdrighi i sonetti egualmente inediti in difesa del Castelvetro nella famosa controversia col Carc; il Pederzini ristampò la Guerra d'Attila traduzione, o meglio elegante e dotto compendio fatto dal Barbieri di un antico manoscritto francese.

I.

## (BIB. ESTENSE)

Al Mollo Mag.co S.r Alessandro Sardi S.r mio oss.mo a Ferrara.

Molto Mag.co Sig. mio oss.mo. – Un M. Giovanni Belloti medico in Roma e mio amico a richiesta di un altro suo amico mi scrive che io voglia fare opera di trovare il libro di M. Pellegrino Prisciano delle Antiquità di Ferrara, e perchè io non l'ho, nè mai l'ho veduto, ricorro a V. S. che so aver copia di tai libri, ed averne veduti di tutte le sorti in questo genere, per sapere come si potesse fare che l'amico mio per mio mezzo potesse compiacere quell'altro suo: la pollice del quale scritta

in questo soggetto al Belloti, mando a V. S. acciochè mi possa avvisare circa i particolari contenuti in quella, ed io poi di mano in mano ne daro avviso a Roma. È ben vero che se 'I libro si potesse avere facilmente, e che non ecceda il costo del mezzo scudo, mi sarebbe più caro di averlo, che d'avere a scrivere per non mandare la cosa al longo, però se v'è, come di sopra, V. S. mi farà grazia di mandarlomi avisando del costo che io subito gli rimetterò il denaro, se non, mi darà aviso di modo che io con la sua letera possa giustificarmi di avere fatto il debito per servire l'amico: e trattanto mi averà in sua grazia servendosi di me alle occasioni, con che le bacio le mani. - Il di xxiij di Marzo 1571.

Di V. S.

Servitore
GIO. MARIA BARBIERI.

#### II.

## (ARCH. ESTENSE)

Ai Molti Mag.ci S.ri Faltori ducali Generali S.ri mici sempre oss.mi a Ferrara (1).

Molto Mag.ci S.ri miei oss.mi. -Piacque a Sua E. Ill.ma di assegnarmi scudi venticinque d'oro l'anno sopra la gabella di Modena in feudo pagandone ogni anno una penna da scrivere alla Camera ducale, come ne appare investitura fattami per le SS. VV. rogato M. Aurelio Turino. La quale investitura è stata registrata qui su i libri della Massaria con letere direttive al capitano Hippolito Rocca, che mi dovesse pagare ogni anno i detti denari, et così fu fatto per due anni, ch'egli è stato Massaro, Hora sendo entrati nuovo Massaro, et nuovi conduttori delle entrate ducali, pare che si contentassero assai di haver di nuovo commissione di pagarmi l'assegnamento dei 25 scudi per lo tempo

<sup>(1)</sup> Questa lettera è citata dal Tiraboschi ( Bibl. Modenese l. 152).

della loro condotta; onde io prego le SS. VV. che per soddisfattione dei detti conduttori et per comodo mio si degnino scrivergli una lettera per la quale gli commettano, che debbano eseguire il sopradetto assegnamento in conformità della investitura, et del volere di Sua E. acciochè io mi possa valere del denaro in un mio urgente bisogno, che del tutto ne restarò con obligo alle SS. VV. alle quali bascio le mani. Di Modena il di VIII di Maggio MDLXXI.

Di VV. SS.

Servitore
GIO. MARIA BARBIERI.

#### AGOSTINO BEAZIANO

Beatiano si soscrive egli in a lettera, alla quale è da prestapiù fede che agli stessi suoi conmporanei ed amici, il Bembo, il Caglione, il Franco, il Navagero, l' Arli, che lo denominarono Bevazzano Beazzano. Costui fu uno dei tanti tterati famigliari di Leone X, amico compagno del Bembo nei negozii e gli studi, poeta italiano e latino di n poco credito, della qual cosa dova egli essere molto convinto se non bitava di raccomandare con questa tera citata dal Tiraboschi (St. lett. *II 1378* ) un nipote suo a un princidi grandissima autorità, col quale on aveva mai avuto in avanti alcuna lazione. Il Beaziano oriondo di Venea, nacque e morì in Treviso dove ussò gli ultimi diciotto anni della sua ta.

(COPIA NELLA BIB. ESTENSE)

All' Ill.mo et Ecc.mo Sig.re D. Ferrante Gonzaga

Ill.mo et Ecc.mo Sig. mio sempre bser.mo. Il chiaro nome de la valorosità de la persona di V. S. et la cortesia con le altre virtù di lei che la fama va portando intorno, m' hanno fatto ardito di qualità. che da lei non essendo conosciuto senza 'l mezzo di alcuno, io sia devenuto a dimandarle grazia, et che ancho io speri di ottenerla. Io mi trovo questo Nipote, il quale sazio di lettere, o per dir meglio fastidito, si pensa di volersi transferire a le arme. Il qual desiderio è il primo di quanti ne gli huomini si trovano, et conoscendo che al tempo nostro non è chi sia più atto a questo esercizio de la Ill.ma et Ecc.ma S. V., ho giudicato che sel non riesce ne la Corte, et ne la disciplina di lei, potrà lasciar l'impresa per non affaticarsi vano, et però la S. V. Ill.ma et Ecc.ma si degnerà ai prieghi d'un servitor suo riceverlo et darli modo di intertenersi, finchè sia veduto che speranza haver di lui si possa, perchè io non lo dò a la Ecc.za Vostra, se non per quanto el riuscirà secondo che l'animo suo richiede, ch' è, che 'l diventi quale la milizia dimanda, et basciando la

mano de la Ill.ma et Ecc.ma S. V., ne la buona grazia di lei mi rico-mando. Di Trevigi a li XXIII di Zugno del M. D. XLVII. Di V. S. Ill.ma et Ecc.ma

Obsequentissimo Servitore AGOSTINO BEATIANO

## ALESSANDRO BELLANTI

Di questo scrittore escito da una delle principali casate di Siena, trovasi menzione nelle lettere del Tolomei e del Contile. Quest'ultimo proponendolo nel 1542 per segretario al Co. Camillo Borromeo col quale stette alcuni anni, scriveva di lui ne' seguenti termini. « È un gentiluomo da bene di anni XXXV o poco meno, accostumato, di bella presenza, di vertuoso giudizio, intende bene le cose del mondo, desideroso di honore e d'acquistarsi con le sue virtu amicitie e favori, ornatamente detta lettere, ha memoria delle storie, si diletta di poesia volgare et e in somma huomo da esser grato et accetto a ogni Prencipe ». Notevole è questa lettera del Bellanti per le tre ottave di Claudio Tolomei probabilmente inedite, e per la qualita della dama cui essa e indiritta. Isabella Brisegna moglie di Garcia Manrique spagnuolo governatore di Piacenza, sedotta in Napoli dalle dottrine del Valdez abbracció il protestantesimo, ne potendo ottenere dal marito il permesso di professarlo apertamente, si rifugiò a Chiavenna.

# ( AUTOGR. CAMPORI )

All' Ill.ma S.ra Padrona mia singulariss. la Sig. D. Isabella Bresegna Manriche.

Troppo più del debito et desiderio mio Ill.ma S.ra, sono stato a respondere a la vostra cortesissima lettera; di che è stato cagione che già molti giorni sono mi guastai un piede di sorte che ancora non son securo d'haverne a restar libero in tutto: onde essendo forzato a non uscir di casa, non ho potuto fin ad hora andar a parlare a M. Honorata (1), et intendere se la voleva ch' io vi scrivessi cosa alcuna a nome suo. come mi pareva che fusse debito mio, poi ch'ella aveva quasi più parte nella vostra lettera, che io medesimo; con la quale voi Signora Ill.ma con un sol offizio di cor-

<sup>(1)</sup> Meritamente loda il Bellanti la sua concittadina Onorata Tancredi, gentildonna molto virtuosa ed istruita che ad istigazione di Luca Contile fu eletta compagna e governatrice della giovanetta Ippolita Gonzaga maritata a Fabrizio Colonna nella fine del 1518, e con essa rimase fino alla morte della medesima avvenuta in Napoli nel 1563 Onorata ebbe corrispondenza letteraria col Contile suddetto, coll' Aretino, con Bernardo Tasso, col Tansillo ed altri.

tesia avete fatto grandissimo favore a due vostri humilissimi servitori i quali hariano per grazia singulare che voi vi degnaste alcuna volta recordarvi di loro: considerate adunque quanto la grazia divien maggiore, poichè voi, scrivendo a l'uno vi dimostrate, con tanta humanità, affezionatissima e de l'uno e de l'altra, di che vi ringraziano infinitamente, e ve ne restano con quel obligo che s'acconviene a tanta cortesia, et io con tanto maggiore, quanto che in me non è merito alcuno, dove in lei ne sono molti; ben che non però tanti che possino meritare interamente la grazia vostra: ma che dico io interamente? sapendo che. poi che voi sete divina, non può meritar la grazia vostra una creatura humana; essendo che dalle cose humane che son finite a le divine che sono infinite non può esser proporzione alcuna: onde si potria forse dire che se bene in tutte l'altre cose, io son molto, molto, inferiore di meriti, a M. Honorata; nel meritar la vostra grazia le sono eguale, e nel contentarmene forse, forse, superiore: si

come (ad un simil proposito per quel ch'io creda) provò già il vertuosissimo M. Claudio Tolomei con questi veramente divinissimi versi:

A l'infinita vostra alta bontade, Si volge ognun, come a cagion sua prima: Ma chi lungi da lei, vil verme cade, E chi vola com' Angelo a la cima: Questi con brevi, e quei con lunghe strade, Gioir nel vostro lume amando saima: Io che discosto, appena l'ali stendo, Men de gl'altri gioisco, e men n'apprendo.

Anzi non più di me son gl'altri appresso, A l'ineffabil vostra vertù vera; E tanto manca a lor quanto a me stesso, P'er gire al sommo ben che s'ama e spera; Ch' a bass' alma mortal non è concesso Avvicinarsi a tal bontade intera; E da vo, quasi da infinito Iddio. Tant' è altri lontan, quanto son io.

E, forse ancor ch' a me ne manca meno;
Renchè lontan vi giri, e gl'altri intorno;
Che chi più vi conosce e più v'è in seno,
P'ù vi desia, e men ne resta adorno.
Io fatto già di vil fango terreno,
Cui poco chiara luce aperse il giorno,
Col picciol lume ch' ho ne l'alma desto,
Beu ch'io n'apprenda men, più sezio resto.

Hor come questo si sia, basta che voi S.ra divina, potete esser secura che noi non potremo lodarvi mai tanto che chiunque poi vi conoscerà, non dica che i vostri meriti avanzino di gran lunga il nostro ingegno, il quale (nel vero) troppo mal corrisponde a quel in-

tenso e continuo desiderio che haviamo di lodarvi. Vi ringraziamo finalmente de l'amorevoli e cortesi offerte che ci fate; e vi preghiamo S.ra Ill.ma che si come noi saremo pronti a supplicarvi in ogni nostra occorrenza; così voi vi degniate comandarci sempre che conoscete che noi siamo buoni a servirvi. Vivete felice. Di Roma a li XV d'Agosto 1549.

Humiliss, o Ser.re
ALESSANDRO BELLANTI

# PIETRO BEMBO

Aggiugniamo queste tre brevi lettere al voluminoso bagaglio epistolare del celebre veneziano, per onorare la memoria dell'uomo che tanto operò perchè la favella che si diceva volgare ripigliasse il seggio che le contrastava la lingua madre. Carlo Gualteruzzi da Fano cui è indiritta la terza, fu il più caro e fidato amico del Bembo, anzi tenuto da lui in conto di fratello, così che le sue lettere, diceva egli, tornargli tanto gradite che non sapeva levarsele di mano, se non le aveva più volte riette. E il Gualteruzzi poichè fu morto l'illustre amico, ne raccolse gli scritti e ne curò la pubblicazione.

I.

# (ARCHIVIO DI MILANO)

Allo Ill.mo signor Federico de Gonzaga Marchese primogenito della Ill.ma signora Marchesa de Mantoa signora mia obser.ma.

Ill.mo signor mio honorevolissimo Commen. Ho facto quanto V. S.·mi comandava per ottener la gratia per el R.do Mons.re de la guardia Medico et Thesorero di quella. La S.tà de N. S. l'ha concessa volentieri et molto benignamente per respetto de V. S. et dela signora March. sua Madre in cui potestà la mando. Resta che V. S. si serva di me et me commandi in ogni cosa ch'io sia atto a servirla et satisfarla, che sempre mi troverà prontissimo.

A V. S. mi racom.do Romae XXIII octobris MDXIII.

Servitore di V. III. S. PIETRO BEMBO.

II.

(BIBLIOT. ESTENSE)

Allo Ill.mo et Ecc.mo S.or oss.mo il S.or Duca di Ferrara.

Ill.mo et Ecc.mo S.or oss.mo Ringratio grandemente v.ra Ecc.tia della gratia che ha fatta alli figliuoli di M. Giovanni Castelvetri per la intercession mia, concedendoli che per doi anni anchora possano seguitare i loro studij Padovani: del che io ne sento a v.ra

Ecc.tia tanto maggiore obligo, quanto son fatto certo, che non si saria mossa facilmente a ciò fare, se non fosse la buona volontà sua verso me, et la stima che ella fa dell' antica osservantia mia. Mi confido nondimeno che questa sua gratia habbia a resultare così in sodisfattion di lei, dando commodità ai suoi sudditi di farsi valenti; come in honore et utilità di quelli giovani. Io certamente terrò sempre memoria della cortesia che v.ra ecc.tia mi ha dimostrata. Alla cui buona gratia mi raccomando.

Di Roma alli VIII d'aprile M.D.XL.

.1/fezionalissimo el antico servilor di V. Ex.a

P. CAR. BEMBO.

III.

(AUTOGR. CAMPORI)

Al mio M.co Compare M. Carlo Gualt.

Compare M.co Vi priego siate contento di informarvi da M. Giovanni Agostino se Mons. nostro da la Casa ha molto caro quel suo fanciullo Musico Francese. Questo dico: perchè io so che già lo volle dare a Mons. M. Giovan Gaddi. Et se trovaste che egli grandemente caro non gli fosse, liberamente et semplicemente pregaste (sic) S. S. ad essere contento di darlomi, promettendogli che esso me ne farebbe un singular piacere, e ne gli sentirei infinito obligo. State sano.

P. CARLIS BEMBUS TUUS.

## **ERCOLE BENTIVOGLIO**

vato di principe in Bologna l'anno 6 passò tutta la vita in condizione privato, esule e disagiato. Nelle svene della famiglia e proprie le lettere un conforto che tanto doa parergli più caro, quanto meno ra debitore alla cieca fortuna o al ore degli uomini. Scrisse commedie atire molto pregiate e in questa parte ie uno dei primi luoghi dopo l'Ato. Visse lungamente in Ferrara acezzato e spesato da quei Duchi e cia și trasferi în Venezia dove mori no 1573. Queste sue lettere però, la na nelle quali fu da lui scritta nela di 14 anni, non valgono a gran za i suoi versi.

I.

## (ARCHIVIO DI MANTOVA)

me ac Ex.me D.ne Isabelle Estensis de Gonzaga Mantue Marth. D.ne mee sing.me.

ll.ma et Ex.ma D.na D.na mea gul.ma ultra che summamente gratij lo Ex.so et magnianimo S.re Ferante (1) de le due signiorile et pompose veste per sua S.ia donatomi et che li prometta esserli in perpetuo servitore, cum il mezzo di questa mia et como ad boca li dirà Mes.r Antonio Castellano nostro, etiam da vostra Cel.ne, qual sempre per humanità sua me amò, conosco il presente: unde havendogline perpetuo obligo: gli rendo quelle piu accomodate gratie mi siano possibile, cum firmo animo se serva di me in omne tempo, como di qual altro servitore, et le golderò ad gloria et triumpho de la S.ia V.a et Ill.ma Casa da Gonzaga et felicissima valeat: Ferrariae octava aprilis 1520.

De V. Cel'ne humile et devoto servo HERCULE BENTIVOGLIO.

II.

# (BIB. ESTENSE)

Al molto Mag.co et honorato Sig.re Francesco Bolognetti come fr.llo osser.no a Bologna.

Molto Mag.co S.re come fr.llo. Con quelli più efficaci e affettuosi rin-

(1) Gonzaga.

gratiamenti di core che imaginare si possono in queste poche righe, molto honorato S.r Francesco novo splendore della generosa patria nostra, ringratiovi di tanta amorevolezza e cortesia, e di tanto piacere e favore che fatto mi havete. E certo duolmi grandemente che le deboli forze del mio ingegno non siano bastanti a rendere a V. S. le debite gratie con quella arte e con quelle ornate e scielte parole che all'obrigo mio et alla sua virtu et ai meriti suoi si converrebbero. Hora io la certifico che non potevo ricevere al mondo cosa più cara e niù desiderata di cotesto novo heroico poema (1): il quale sarà da me riposto tra i miei più cari libri, e letto e riletto con infinito piacere, e con perpetua memoria dell'amicitia vostra e dell'obrigo grande che debbo haverle, mentre havrò vita, di così caro e pretioso dono. Così con essolei mi rallegro della felicità del suo divino ingegno che glorioso parto ha novamente prodotto con tanto aiuto e favore di Apollo e di Minerva, che potrà

<sup>(1)</sup> Il Costante poema composto dal Bolognetti e pubblicato in quell' anno.

gire libero e sicuro da i feri morsi de gli invidi e maligni: e non ha bisogno di lima nè di avertimenti. nè di correttione d'altrui. Rallegromi similmente col natio nostro picciolo Reno, che più non havrà invidia a l'antico Arno, nè al superbo Eridano: anzi di loro si terrà più famoso per la virtù del suo novo si glorioso epico scrittore. Resta dirle, che la prego a rinfrescarmi spesso nella sua memoria, e comandarmi da fratello se in qualche occorrenza sua le posso fare beneficio e piacere, e basciandole la mano le prego ogni compiuta felicità. Di Ferr.a Il 4 di aprile del 1566.

Di V. S. come jr.llo
HERCOLE BENTIVOGLIO.

#### III.

(AUTOGR. CAMPORI)

all' Ill.mo Signorc mio Osscr.mo Il signor Cornclio Bentivoglio. A Ferrara.

Jll.mo signor mio Osscr.mo

Perchè alli giorni passati V. S. Ill.ma mi scrisse, che le mandassi

una minuta dell Instrumento che s'ha da far tra lei, et il sig. Hippolito suo figlio et me delli cento ducati, che ella ha detto di uoler darmi l'anno per l'affitto della metà della possessione che già godeua il sig. Hermes defunto et della qual mi consegnò il raccolto l'anno passato: m'è parso mandar costi à posta il Geno con uno mandato fatto nella persona di M. Aless.ro Bentivoglio mio fratello, et di esso Zeno in solido per far detto Instrumento. essendo già passate le feste di pasqua et uicino il tempo del riccolto. Però l'essorto, et prego, uolendo che tal accordo uada innanzi, che sia contenta di dar ispeditioni ad esso contratto in quella forma et con quelle clausole, che si contengono nella detta minuta che li mando, et mandarmi li ducati cinquanta per l'affitto, che debbe incominciar à pasqua passata 1572 si come in una sua mi ha promesso di fare, et mi farà cosa gratissima, alla quale bascio la mano con ogni amorevolezza et riuerenza

Di Venetia, alli 9. d'aprile 1572.

Di V. S. st.ma Riv. Scr. aff.mo HERCOLE BENTIUOGLIO.

## FRANCESCO BERNI

Le lettere di Francesco Berni sono doppiamente rare: perchè poche di numero e perchè si notano fra le più belle che siano state scritte nella nostra lingua. Ognuno intende come questo supplemento inatteso che noi rechiamo alle trenta lettere di lui, le sole che furono date in istampa, debba essere lietamente accolto dagli amatori della pura favella e delle toscane eleganze. Non si riconosce in esse l'autore dei capitoli e dei sonetti licenziosi, ma bensì l'uomo giusto e di retta coscienza, che tale deve giudicarsi chi scriveva queste parole: « io sono tanto lontano dal pensar solo che per acconcio mio si faccia cosa che non stia bene, che più presto starei a patti di perdere ciò che ho al mondo, non che la pensione che mi pagate. » È di grande modestia da saggio tenendo le sue rime in conto di *baie* e reputandosi inferiore agli anonimi compositori di pasquinate in Roma, affermando che « in comparatione dei più tristi poeti di Pasquino, io non sono ne ancho Bavio o Mevio. » Mostrasi altresì repugnante a dar fuori dei suoi versi, e si scusa di non averne dei nuovi, incolpandone la sua venaccia oppilata. E gia nel dialogo contro i poeti, egli si

era doluto di aver scritto poesie e protestava non volerne più comporre, « Così, diceva egli, ti ridico adesso e confermo che mi spoeto. » e soggiungeva, « se da mo' innanzi, compare, tu trovi che io faccia mai più versi (se non comandato da chi può sforzarmi) di ch'io sia un can traditore. » Dalle quali parole siamo indotti a pensare che quelle rime nelle quali offese il buon costume nella più larga misura, fossero da lui scritte piuttosto a suggestione di chi aveva autorità sopra di lui, che di spontanea volontà, sapendosi che egli non volle parteciparle al pubblico, al quale furono date a conoscere soltanto dopo la morte di lui.

Di questa lodevole ritrosia del Berni e delle astuzie che dovevano impiegare gli amici suoi per istrappargli dalle mani le rime, abbiamo nuova e sicura testimonianza in due lettere di Nino Sernini da Cortona di cui è copia nella Estense. Era costui molto familiare di casa Gonzaga e adoperato in Roma in que' servizi ai quali le sue relazioni con gentiluomini, letterati ed artisti lo rendevano adatto. Fra le altre commissioni. aveva quella di procurarsi quanti versi escivano dalla penna del Berni per compiacere a D. Ferrante fratello del Duca di Mantova, che sommamente se ne dilettava. Nelle prima di dette lettere dirizzata da Roma il 7 di giugno del 1533 a Gio. Mahona Segretario di quel

principe, il Sernini avvisa l'invio del noto Capitolo berniesco al Fracastoro. « Io penso, scrive egli, d'havervi a satisfare tanto con questo Capitolo, se però prima d'ora non l'havete visto. che poco vi curarete ch' io vi scriva altra cosa. Il Capitolo è del M.ro cioè del Berni scritto a quel Fragestoro medico, il quale in versi latini ha fatto quell'operetta del mal francese, et fu fatto al tempo che il Berni era con Mons. di Verona, vi mancha solo il terzetto che vedrete, come vi scrivo ve lo manderò. Io non intendeva quell' Vsse, non so se questo vocabolo è alise (sic), noi non l'abbiamo: li Fiorentini l'intendono che vuol dir Zinchera. Hor questo vi basti per la chiarezza et origine del capitolo, non mancherò di provedervi di simili intertenimenti, spartendogli per ogni procaccio ». Ma furono promesse vane perchè il Berni o non poneva in iscritto le sue poesie, o non vi dava gli ultimi perfezionamenti o con grandissime difficoltà ne faceva copia agli amici. In argomento il Sernini in altra lettera dei 21 del mese istesso discorreva di questa maniera. « Piacemi che 'l Capitolo sia riuscito et altretanto mi duole per le facende che vederete che ho per la lettera del Sig. di non havervi possuto mandar degli altri ancor che con difficultà si cavano dal Berni; il quale non ha copia, ma tutti

gli ha alla mente, hora pensate che bisogna truovar la luna in buon termine e far che lui habbia pazienza di scrivergli o di dirgli ch'altri gli scrive: però mi parrebbe che voi in la lettera che 'l Sig. mi scrive mostrasse d'hauer piacere ch' io gli mandassi degl' altri. et che il mandato sommamente gli piacesse, et ch' in suo nome gli dimandassi degl' altri che penso agiunto questo stimolo all' amicizia ch' auemo insieme facilmente gli si potrebbono cavar di mano et s'il diavol volesse che ci desse quello de l'entrata che feciono in Roma i Colonnesi et quel di l'aco del quale non credo che ne farà niente, non dubito che in genere suo voi direste che mai hareste pensato che si potesse fare una simil cosa, ma bisogna voi scriviate che subito letti il Sig. gli stracciara et che trovandosi costui in ocio ha gran desiderio di vedergli ». Qui vediamo accennarsi a un componimento su l'entrata de'Colonnesi che non si legge fra le rime del Berni che sono a stampa, e al capitolo dell' Ago, che il Sernini in una successiva lettera del 3 agosto scriveva non poter promettere, perchè il Berni « l' lia troppo per buona robba et apena la recita agli amici molto stretti. »

# (AUTOGR. CAMPORI)

# A Carlo Gualteruzzo da Fano in Roma.

Mag.co M. Carlo mio. El S.r M. Gio, dalla Casa mi mostrò la vostra lettera nella quale mostrate di desiderare d'haverne una dall'Ill. S.r. Alexandro (1) qui per il negotio della parrocchiale di Santa +, la quale subito vista andai da S. S. et la impetrai in buona forma, et a cautela la ho fatta far duplicata, et una ne sarà forse con questa, se no la darò a M. Gio. che ve la mandi, l'altra mi ha promesso il S.r. medesimo di mandar da se scrivendo a quel Governatore per l'ordinario, et di più mi ha detto che se vostro fratello non vi ubidirà a questa prima volta, ch'alla seconda troverà modo ch'egli ubbidisca. Hora io vi prego M. Carlo mio per la nostra amicizia e per la vostra virtù che deliberiate di questo negotio secondo quello che si conviene ad huomo cristiano come so che

<sup>(1)</sup> Alessandro Medici Duca di Firenze.

siete. Non mi intendo di quelle permute ne' partiti de' Benefitii, et credo che fra voi et el S. Pero nostro la cosa andrà santamente et rectamente, pure per l'officio mio che è d'amarvi et ricordarvi il ben vostro et la salute dell'anima vostra, non posso lasciare d'esser correpto in scrivervi queste poche parole, et dirvi ch'io son tanto lontano dal pensar solo che per acconcio mio si faccia cosa che non stia bene che più presto starei a patti di perdere ciò che ho al mondo, non che la pensione che mi pagate, si che deliberatene pur maturamente et con tutta la serenità dell'animo et della conscientia vostra, et mi raccomando a V. S. et alli amici. Da Firenze alli XXIIIJ de Maggio MDXXXIIIJ.

El vostro Sr.

FRANC.CO BERNI

II.

(L. C.)

## Al medesimo.

S.r M. Carlo mio. Quantunque la vostra lettera di V. non habbi bisogno di molta risposta, pure per non pretermettere la occasione di ragionar con voi et mostrarvi che vi amo et stimo farò questi versi et dico che quanto alla cosa del presidente mi piace assai che siate in via di poter far senza lui, così volesse Dio che poteste fare ancora senza ogni altro e fuste contento immediate et gratuitamente. Io sempre che mi richiederete sarò pronto a servirvi in ogni vostra occorrentia semplice, pensate che dovrò anche essere in quelle che concernono lo interesse mio.

El mercante faceva difficultà in pigliare li scudi perchè non era informato del negotio, et dubitava, secondo che mi scrisse poi, di non preiudicarmi pensando che fusse qualche pagamento strano, et insomma fece a fine di bene, non voglio che habbiate lui in ordine ceterorum achivorum, che in verità è gentilissimo, e quando haveste la sua amicitia non vi sarebbe punto disutile nè discara. Ringratiovi delli officii che fate per me con Mons.r et con M. Gio. che son due persone delle cui nature et animi Dio sa quanto io fo conto. Quel gaglioffaccio suol pure ancor egli esser buon compagno, et non posso già credere che el favore et la grandezza li habbi tolto si fatta felicità se voi non me lo dite expressamente. Tenetemi in sua gratia quantum sinit. e del resto raccomandianci a Dio. Sono ragguagliato del stato di N. S.re quando si et quando no, però mi è carissimo esserne ragguagliato da voi, et maxime di quelle minutie che fanno altrui honore, piaccia a Dio che il bene che si è cominciato ad intender di S. S.tà da dieci giorni in qua si conduca a perfectione a ciò che noi con tutto il mondo siamo sicuri et lieti. Mi fia anche caro, se havete otio, esser ragguagliato del processo di questi benefitii, et a che fine li menate. Quando sete col R.mo mio S.or Santi 4, (1) vi prego basiate le mani a S. S. R.ma in mio nome, et mi raccomandiate al S.r M. Pero.

Di Mugello alli XX di settembre MDXXXIIIJ.

El vostro S.rc

FRANC.O BERNI

<sup>(1)</sup> Antonio Pucci Fiorentino, detto il Card. Santi Quattro.

III.

(L. C.)

## Al medesimo.

Mag.co M. Carlo mio. Perchè la vostra ultima di V. del presente mi trovò in Mugello, et mio fratello aprendola qui si ritenne la quitanza del mercante fiorentino fatta a voi, et mandò a me la lettera aperta senz'altro, io non ho potuto prima satisfare al desiderio vostro non havendo prima d'oggi veduto a piè della ditta quitanza la linea di vostra mano, per la quale mi chiedete quitanza delli XVIIJ, et io in verità dovevo non aspettar che me la chiedeste, ma mandarvela molto prima, nè so che altra causa addurvene che la mera balordagine et inconsideratione mia. Hora ve la mando, et se non vi parerà che stia a vostro modo, fatemene una minuta che sottoscriverò quando vorrete. Nè mi occorre altro da dirvi se non che vi prego mi amiate, et teniate in gratia di quelli che sapete desidero che mi diano la gratia loro, et particolarmente del mio r Gio della Casa et del Molza se erò gli cale mirar si basso. Di Firenze alli 29 di settembre

Di Firenze alli 29 di settembre IDXXXIIIJ.

El vostro S.re

FRANCESCO.

IV.

(L. C.)

Al medesimo.

Mag.co M. Carlo mio. Scrivo al r Dominico la mia intenzione soa la cosa della pensione, la quale però quella che molto tempo fa otete haver conosciuta, cioè che ornando bene a noi et a M. Pero he la si estingua, io son contento, ia vorrei che quel che si havesse fare fusse presto. M. Dominico vi iostrarà una lettera che ho dal etto M. Pero che viene al punto i voler estinguere per V. anni con empo dell' una metà come vedrete. t dall'altra banda la lettera vostra a in sul generale di dir che avisi quel che voglio che facciate. 1e tanto farete ec. Accordatevi . t scrivete a me quel che volete he faccia io, che pensando d'haver

a trattare la extinctione con li vostri nepoti et con voi, dico a voi quel che ho detto di sopra et sempre che non mi partirò dal dovere pur che se concluda presto. Duolmi che le lettere del S.r. Alexandro non facessino frutto, et se son buono a fare altro sto aspettando che comandiate. Fra tanto mi vi raccomando et a Mon. Prot.o, a M. Gio. della Casa. Da Firenze alli IX de Xbre MDXXXIII.

El vostro S.re

F. BERNI.

V.

(L. C.)

# Al medesimo.

Mag.co M. Carlo mio. Io vi prego per la vostra virtù e per la nostra amicitia che nel negotio di quella pensione di che mi scrivete, teniate quella memoria et cura di me che solete et devete per l'amor che vi porto ne sinas me aliquo pacto deludere. Io non intendo altro della pratica fra voi et M. Pero se non quel che ho inteso et intenderò sempre cioè che siate homo da bene, el resto lascio andare per l'ordina-

rio. Vorrei innanzi ad ogni cosa haver da voi o da altri per voi il termine del Natale passato per darlo al vescovo di Forli a chi lo devo come sapete, fatto questo parlisi noi della extinctione o non extinctione come più piace a voi, purchè io sia in qualche modo sicuro et cauto della mia pensione di XXXV. ducati. Mandai più d'un mese fa la procura amplissima ad extinguere persona di M. Domenico et di quel mio amico di Salvatori, et havendosi a far questo atto, il che io desidererei più che altro, et da voi più che da altri, penso che quella basti, et quella si adopri, già che dite che quando non si faccia altro extinguerete voi stesso la mia pensione. Non sapendo come si stia questa nuova pratica tra voi, il Pero et quell'altro, non so che procura mandarvi. Dite voi quel che ho a fare, et tanto farò. Ma sopra tutto vi ricordo questo mio desiderio et bisogno di sotisfare il Vescovo, et mi vi raccomando sempre et al Mag.co M. Giovanni della Casa.

Da Firenze alli VIJ di Gennaio MDXXXV.

S.tor vostro

FRANCESCO.

VI.

(L. C.)

## Al medesimo.

Mag.co M. Carlo mio hon. Ricordando io a M. Hier.o Salvatori la cosa della pensione, mi scrive che li havete detto che aspettate non so che risposta da me, et che poi si risolverà il tutto. Io ad una lettera che mi scriveste alcuni di sono, risposi subito per mano del signor Canigiani ne da poi so che altra risposta mi vi dare se non che vi prego che quel che si ha a fare in questa pratica si risolva presto, o fuori o drento, et che voi non lasciate che io sia cancellato, come ho mezza paura, nè già da voi che non vi conosco tale, ma da altri. Parmi che sia già tanto che si cominciò ad agitarla, che horamai doverebbe esser risoluta in qualche modo, et non dimeno ne siamo ancora a quel medesimo, et io ne patisco che son molestato dal Vescovo di Furli, et non ho ancora riscosso li denari da satisfarlo. Pregovi che vi sia raccomandata la causa mia, non voglio dir altro.

Da Firenze alli XVJ di Gennaio MDXXXV.

S.tor vostro

FRANCESCO.

VII.

(L. C.)

Al medesimo.

Mag.co M. Carlo mio hon. A me non è mai caduto nell'animo pensiero alcuno di voi et della vostra virtù et gentilezza meno che degno di lei, et se è caduto non è stato fermo da iudicio, et come ben dite che si debbe fare, ho sempre più guardato alle mani che agli occhi, però non accadeva che per la lettera vostra faceste scusa di non haver risposto alla mia, havendo con le opere satisfatto abondantemente, di che vi ringratio quanto devo, et dico che tornando in benefitio vostro la extinctione delli XV per cinque anni son contentissimo, et ho ordinato al Salvatori che la faccia, mandandoli nuova procura. Ma se questa commodità viene in benefitio di quelli altri che mi pare che habbiano mezzo uccellato col doi dolarmi tanto, non la lascio veni già così volentieri, pur anche tut rimetto alla vostra voluntà et spetto che qualche cosa si conclude et più presto che si può, perchè o tre al bisogno mi pare che vi vad 🧵 anche parte dell'honor vostro mio dondolandosi come ho detto. Salvatori sarà con voi, et doveras acconciar bene ogni cosa. Guardatche 'l desiderio che havete dell mie baie non proceda più da amorche da iuditio. Io non ne ho molt delle nuove, perchè sapete che le poesia è come quella cosa bizzarr che bisogna star con lei, et ho anche qualche facenda, pur troyando mi non so che et sendomi stato chiesto da M. Achille glielo mando con ordine che ve ne dia copia. Diofaccia che non vi pentiate di questi vostri appetiti. Buone sono state quelle polize attaccate a quel Santo, et per dio sete pur divini a cotesta Roma. Vi prego tenetemi in gratia di Mons. de' Carnesecchi et di M. Gio. della Casa, et del mio dolcissimo Molza non obstante che non mi voglia compiacere di quella

one. Da Firenze alli VI di Feo 1535.

El vostro S.re

FRANCESCO.

VIII.

(L. C.)

Al medesimo.

g.co M. Carlo mio hon. È sucdella extinctione come io speempre dalla vostra integrità et , et ne ringratio Dio et voi animo di fare il medesimo del nente quando si venga all'atto, e io desidero per comune sazione, ed aspetto che mi diciate sogna che io circa ciò facci alcome dire mandar nuova proecc. Nè vi dirò più se non che ; ho fatto sempre mi rimetterò 🕠 in voi. Vi do la fede mia che iolti et molti mesi in qua non atto cosa alcuna che sia degna idegna di parteciparvi, et delle hie non mi trovo alcuna scritche sia pronta da mandarvi, oi a dirvi il vero io credo che abbiate assai et vogliate dara baia, pur a ciò che sappiate che bramo servirvi, mandatemi di gratia una lista di quel che havete, che vedrò di contentarvi di quel che manca. Pregovi quando vi vien visto M.ro Ferrando Siciliano Medico, ringratiate S. S. per mia parte dell'opera che mi ha mandata a donare con tanta cortesia ricordandosi di me, di che non è punto cambiato, et diteli che per quel poco iuditio che ho, mi par bellissima et degna delle sue lettere et del suo ingegno. Raccomandatemi a Mons. di Carnesecchi, a M. Gio. della Casa, et al Molza, et voi amatemi. Da Firenze l'ultimo di Marzo M.D.XXXV.

El vostro S.re

FRANCESCO.

IX.

(L. c.)

Al medesimo.

Mag.co M. Carlo mio. Rallegrandomi col sig. Prot.o nostro della fortuna ch'egli ha d'esser cortese contro alla fortuna, vi mando la procura che mi chiedete, la quale contiene il medesimo che conteneva

l'altra che feci in persona del sig. Canigiani et del Salvatori, ma perchè l'uno et l'altro o è partito o si ha a partir presto di Roma, ho messo in cambio loro el S.r M. Ubaldino et un altro parente del detto Salvatori che si chiama Lorenzo. Datevi dunque dentro et usate allegramente la cortesia del S.r Prot.o che così farò ancora io già che ella redunda ancora in me tanto è grande. Penso che la extinctione habbi ad ire al modo della passata, ciò è per cinque anni, et però non ne dico altro. Scrivo a M. Ubaldino et al Salvatori l'animo mio circa i denari che se ne ritrarranno, et così per ordine vostro scrivo al S.r Galletti di quell'altro negotio che credetti fusse acconcio già è un seculo, et hora con dispiacer mio intendo che non ne fu altro. Pregovi raccomandarmi al S.r Cospi mio S.re delle cui gotte sento la mia parte del dispiacere, avvenga che sia un male significativo di lunga vita e da ricchi. Se Pasquino ha partorito qualche cosa non fate a me come fo io a voi, circa il mandarvi delle mie baie vi lascio abbaiare, ma Dio sa che è per impotentia, et colpa

d'amor non già, difetto d'arte. Da Firenze a XXX d'Aprile MDXXXV.

El vostro S.re

FRANCESCO.

Se la procura non venisse così hora per il procaccio, per difetto di non esser in ordine, la manderò per lo extraordinario quanto più presto. Intanto apparecchiate voi costà...

Х.

(L. C.)

#### Al medesimo.

Mag.co M. Carlo mio hon. Voi volete dire che turpe est Aristotelem tacere loquente Isocrate, et inganatevi che a comparatione de' più tristi poeti di Pasquino, io non sono nè anche Bavio o Mevio non che quel che vi dà ad intendere ch' io sia l'amor che mi portate. Però occasione o non occasione, alla mia venaccia oppilata se non secca in tutto, è tutto tempo perso mettere innanzi excitamenti, et altro ci bisogna che exhorationi, senza che la poesia è come quella cosa biz-

zarra che bisogna stare con lei che si rizza a sua posta et leva et posa come dice el Capitolo di Gradasso, et poi io son fatto mezzo chietino, come sapete, et non sarebbe chi desse più della vita mia tre quattrini. Però desine quaeso meum la*crimis vexare sepulchrum.* Ringratiovi delle pasquinate, che tali quali sono mi son state carissime per venir da voi. Ad ogni modo cotesti vostri poeti quest'anno non hanno però troppo sfoggiato, et pure è a buon mercato il pane. Sappiate che non si fa sempre miracoli. Ma lasciamo andare. Io risposi quattro di sono ad un'altra vostra lettera per la quale mi dicevate che mandassi procura ad.... guer quel resto della pensione, con ciò sia che erate in...... da farlo per mano del S.r Prot.o La procura manda.... del S.r Dominico Canigiani ultimamente, el quale V. S. potrà andar a trovare se questa cosa ha ad haver effetto et vedrà l'ordine che io vi ho dato. Vi prego tenetemi in gratia del S.r M. Gio. della Casa, et diteli che io sto per afrontarlo di questo suo bel luogo che ha qua presso alla loggia de' Pazzi se non credessi che fusse per tornare a Firenze vorrei però che facesse et dero. Raccomandomi al Mol tutta l'Academia. Da Firen VIJ di Maggio MDXXXV.

El vostro S.re

FRA

#### **MUZIO CALINO**

Prelato bresciano che ebbe non pic-<sup>cola</sup> parte nel Concilio di Trento e fu tra i deputati a comporre il Catechismo romano, a riformare il Breviario e a compilare l'Indice dei libri proibiti. Fu Arcivescovo di Zara donde passò nel 566 al Vescovado di Terni e morì nel <sup>1570</sup>. In questa lettera molto pulitamente scritta manifesta il desiderio di provvedere alla ristrettezza delle sue condizioni mediante una pensione pel Vescovado di Verona vacante in quell'anno, e così fa una affettuosa commemorazione di Luigi Priuli di cui Paolo IV annullo l'elezione fatta a Vescovo di Brescia, per eccitamento della fazione <sup>ecc</sup>essiva allora predominante alla Chie-<sup>3</sup>a, la quale in ogni prelato non fanatico ? non violento vedeva un fautore di ereici.

## (Autog. Campori)

### A Carlo Gualteruzzi.

Molto Mag.co Sig, mio et padro 1888.mo. Sia certa V. S. che fra le ultre cause che mi faranno obedir Olentieri et con mia grandissima Ontentezza al comandamento di N. S. questa sarà una delle principali

ch'io potrò mitigare in parte quell'ardente desiderio che ho di vederla et di godere della sua dolcezza, et amabilissima conversatione. Et però se bene V. S. non ha tanta cagione di desiderar questo dal canto suo, nondimeno misurando l'animo suo dal mio, et in ciò con molto piacere ingannando me stesso, voglio darmi a credere che ella non meno desideri ch'io venga, di quello che io desidero di venire. Ma perchè debbo io incominciar a scrivere d'altro che della perdita (humanum dico) la quale habbiamo fatto di quel buono et santo et innocentissimo Mons. Prioli? la quale tanto più ci dee parere acerba et amara, quanto che si è veduto nella S.tà di N. S. più pronta et benigna volontà di liberare il suo nome da ogni sorte di calunnia con così honorato giudicio che volea dimostrare al mondo di fare della sna persona. Che se bene questo non importa a lui, il quale poteva consolarsi con la sua conscienza, nè a quelli che havevano tanta cognitione quanta habbiam noi della singolare bontà sua, non è però che non fosse molto importato a

molti altri, nell'animo de'quali si fosse per avventura causata qualche sinistra impressione. Ma lodato sia Dio, il quale son certo che ha voluto esaudire i suoi devoti preghi levandolo di questa miseria mondo, et ricongiungendolo quello angelico S.re dal quale non fu però mai diviso col pensiero et con la mente, ancora chè paresse da lui per morte separato (1). La sua morte non è degna di lagrime. ma si bene di lode; si come anco la memoria della sua vita e de'suoi santi costumi ci doverà sempre esser fresca nell'animo per saper tenere sicuramente quella via per la quale habbiamo a caminare al nostro fine. V. S. sia contenta racconandarmi al nostro buon padre M. Fuliio, il quale mi rallegro intenlere che non sia tanto discordante lalla nostra openione, et spero che zi debba entrare anco largamente mando intenderà le mie ragioni.

S.re mio la necessità mi caccia lal bosco, et è necessario ch'io

<sup>(1)</sup> Allude al Card. Polo col quale il Priuli audo Inghilterra e vi cimase fino alla morte di essocaduta nel novembre del 1558.

vegga in qualche honesto modo di provedere al mio stato, il quale come benissimo sapete è molto incomodo et ristretto: et in ciò prego V. S. che mi voglia aiutare secondo la sua solita amorevolezza. Intendo che vaca la chiesa di Verona, la quale essendo opulentissima potreb be darmi un poco di soccorso per via di una piccola pensione, et però ho pensato di scrivere una lettera a Mons. Ill.mo Morone supplicando la S. S. Ill.ma che per sua bontà et cortesia si degni in questa occasione ricordare il mio nome alla S.tà di N. S. et con la sua grande autorità inclinare anco quel pio e benignissimo animo a soccorrermi. Prego V. S. sia contenta presentare la lettera et accompagnarla con quelle parole che l'amor vostro verso di me et non il merito mio vi detterà, et di tanto pregar anco la Sua S. Ill.ma che di questo mio officio non voglia fare motto con altri, perciochè io saprò bene et non mancherò di predicare ad 0gniuno chi sarà stato autore di que sto mio beneficio tanto segnalato. V. S. potrà conferire questo mio pensiero con M. Rinolfo perchè io non gliene ho scritto nulla: et sentirà anco da lui qualche particolare di più circa la mia fortuna. Mi raccomando di nuovo et sempre in buona gratia di Mons. l'Abb. di Gambara, et a V. S. con tutto il cuore, pregandola a perdonarmi di queste brighe, le quali la sua bontà mi sforza a darle sicuramente. Di Zara a II d'agosto del LX.

## Come figliuolo obblig.mo

MUT. ARC. DI ZARA.

Mons. di Netro la ringratia de'saluti et glieli rende affettuosissimamente restando con infinito desiderio di mostrarle maggiormente il molto amore che le porta.

# ALFONSO CAMBI IMPORTUNI

Le Raccolte del Pino, del Ruscelli e del Manuzio contengono lettere di questo gentiluonio erudito e poeta nato in Napoli nel 1535 di padre fiorentino fuoruscito per cagione di omicidio. Ebbe amicizia e corrispondenza co' primarii letterati del tempo, il Caro, il Della Casa, il Florimonte e simili, e a Paolo Manuzio somministrò lettere di uomini illustri da pubblicarsi nel Libro III della Raccolta, che fu messo alle stampe dal figlio di lui Aldo nel 1564. E se il Manuzio giudicava le lettere del Cambi degne di stare a lato di quelle del Casa, del Bembo e del Caro, non sarà chi voglia riprenderci d'averne imitato l'esempio nell'inserzione di queste due indiritte al Manuzio istesso per lo scopo sovraccennato; in una delle quali è da osservarsi la notizia dei ritratti della Marchesa di Pescara, la famosa Vittoria Colonna. Narra Scipione Ammirato che il Cambi Importuni andato su l'Armata di Marco Antonio Colonna alla difesa di Cipro, morisse in Cerigo di naturale infermità l'anno 1570.

I.

(L. C.)

Al M.llo Mag.co Sig. mio il sig. Paolo Manutio a Roma

Molto Mag.co Sig. mio

Voi mi richiedete per la vostra de' 26 del passato, che havendo io qualche bella lettera mia o d'altri ve ne mandi copia. Duolmi grandemente che lettere degne d'esser pubblicate et particolarmente un vostro figliuolo poche ne potrete havere di qua, pur di quelle poche mi confido farvene haver parte per l'amicizia che ho con molti di coloro dai quali qualcuna se ne potrebbe havere. Et per arra ve ne mando hora con questa, due ch' io ne haveva del Bembo et una di M. Trifone. Se fra l'altre che verranno appresso ce ne sarà qualcuna delle mie, ve la manderò più per intelligenza di quelle che saranno con esse a me da altri scritte et per ubidirvi, che perchè io le reputi degne d'esser stampate. Pur mi rimetto a voi, e se vi parrà che come pochi scudi falsi fra molti buoni si possino spendere, spendetegli; ma se vi parrà il contrario, tagliategli pure et fondetegli come vi tornerà commodo ch'io non me ne curerò punto. Anzi harò molto caro che voi col vostro giuditio non mi lasciate incorrere nella pena che si suol dare a chi vuole spendere monete non buone. Manderovvi certe lettere scrittemi dal Caro, ma vi piacerà di esse non disporre senza fargliele intendere; et se vorrete ch'io le accompagni con qualcuna di quelle della Marchesa di Pescara havendone io molte di sua propria mano scritte a mio padre, lo farò volentieri. Del Giovio n'ho infinite, poi che egli et a mio padre et a me scriveva continuamente; ma perchè siccome da esse cavar si può le cose che a quel tempo pel mondo correvano, non so se e' se ne può cavar quello ch' io m' immagino che voi andiate cercando: non ve le manderò se altro non verrà da voi sopra ciò scritto. Pregovi bene che se da me harete cosa che vi piaccia in cambio mi facciate gratia di farmi vedere nel nuovo Libro che si stamperà qual-

che lettera del mio M. della Casa. La mia ch'io vi scrissi in raccomandazione di quel giovane desidera luogo di Cancelliere non dovete haverla havuta perchè quel gentilhuomo che sta con M. Filipno Buondelmonte mio zio al quale io imposi che ve la portassi, et sopra ciò vi parlasse, dovette quand' ella giunse ritrovarsi come spesso gli suole intervenire fuor di Roma, però non ve ne maravigliate et quando l' harete piaciavi potendo far quello che io per essa vi priego. Mi par mill'anni d'intendere che il Carga v'habbia mantenuto la promessa: intanto vi ringratio molto in nome della sig.ra Geronima et mio della memoria et diligentia vostra intorno a questo negotio, et forse poichè il Caro non vi ci ha potuto ajutare, ajuterò io lui nel suo come egl'intenderà da me quest' altra settimana. Non ho infino ad hora trovato in Napoli altro Ritratto della Marchesa di Pescara che uno che ne ha sig.ra Giulia Gonzaga il quale oltre che non la rappresenta di quella età che desiderate, non val nulla. Coloro dai quali io pensava d'alcuno di essi poter haver nuova, mi han detto che quello che haveva mio padre il quale fu fatto poco di poi ch'ella rimase vedova siccome lo vorreste voi, era il migliore et il più bello di tutti gli altri, questo io non l'ho perchè lo donai alla sig.ra D. Vittoria Colonna sua nipote; saprò se è qua fra le robe che detta Sig.ra ci lasciò andandosene in Ispagna, et non ci essendo scriverò quando vi sia molto necessario l'haverne copia pregandola a mandarmela, et basti haver detto infin qui per risposta della vostra la quale per via straordinaria et più tardi del solito mi è capitata nelle mani; però piacciavi se qualcosa non vi muove a far il contrario scrivermi sempre per via del Passero. Il Maranta e 'l Ciccarello vi salutano. Io vi pre-

go a salutare il vostro Aldo e'l Corbinello et a mandarmi il Cardano sopra il quadripartito di Tolomeo, poichè in tutta questa città non ho trovato da comprarne uno. State sano. A 3 di ottobre 1562, di Na-

poli.

Quando Mons. Carnesecchi fu qua ultimamente mi diede un' Ode della quale ve ne mando la copia acciocchè per mezzo suo vegghiate di farmi haver dall'autore il luogo di Eratostene ond'ella fu tolta.

> Ser. di V. S. ALF. CAMBI IMPORTUNI.

> > II.

(MSS. VATICANO)

Al molto Mag.co Sig. mio osservandiss.mo Sig. Paolo Manutio a Roma.

Io mi dorrei molto più, ch' io non fo, della vostra infermità se la lettera che me l'ha fatta sapere non m'accennasse che voi a quest'hora potreste esser guarito, il che io con grandissimo desiderio aspetto d'intendere. Havendo perduto la speranza di potere haver certe lettere ch'io havrei voluto. stando coloro che l'hanno rattenuti a darmele per non dispiacere agli autori, vi mando parte di quelle che ho potuto havere acciocchè non credeste ch' io per non durar fatica in trascriverle o farle copiare non vi havessi voluto ser-

vire; però accettate la buona volontà, et poi che io non ve le mando per cose che mi piaccino a fatto, non piacendo a voi potrete stracciarle senza haver riguardo che ve le habbia mandate io, o che in alcune di esse vi si ragioni di me o de' miei, assicurandovi che quando altramente faceste, oltre che fareste tener Aldo che le ha da mandar fuori, di poco giuditio, io ve ne vorrei piuttosto mal che bene. Se nel mezzo foglio stampato che vi mando ve ne fussino alcune a vostro contentamento, non lasciate di servirvene perchè sieno uscite in luce, poichè non han veduto altro cielo che questo. Di quelle che mi havete scritto non ve ne mando copia, imaginandomi che l'habbiate, se non di tutte, di qualcuna; se non l'havete ve la manderò volentieri, che per dirvi la verità desidero molto che 'l mondo mi conosca per vostro amico, et però vi prego a farne ogni testimonianza, se già non paresse a voi di perder tanto in questo, quanto a me pare anzi so certo di guadagnarci. Ricordovi le lettere del mio Monsignor della Casa, et se ne havete

qualcuna bella di quelle che furono scritte intorno alle scatole piene di archibusetti, giudicherei a proposito farla nel libro acciò che i posteri sapessino l'inventore, et il tempo di si diabolico strumento, et di tanto male cagione. La lettera che scrisse il Duca di Paliano al figliuolo la notte ch'egli fu morto intendo che fu molto bella, parmi che più facilmente potrete haverla costà che non potrei haverla io qua. Pregovi a perdonarmi se vi par ch' io voglia entrar a consigliarvi. poichè l'amore infinito che vi porto è causa ch'io vi dica liberamente l'animo mio con tutto il quale mi vi offero et raccomando pregandovi a star sano. A 24 d'Ottobre 1562 di Napoli.

# V. Aff.mo Ser. ALFONSO CAMBI IMPORTUNI.

Il di che giunse la mia nella quale vi pregava ad ajutare in quel che per voi si poteva il sig. Gio. Francesco Alois, dovette giugnere anco uno mandato di qua dalla sig.ra Isabella Caracciola sua moglie con vestiti et altre cose necessarie per la commodità et salute sua, con tutto questo torno di nuovo a raccomandarvelo perchè essendomi compare et essendo egli gentilhuomo della qualità che sa-bato vi scrissi et che havete da altri potuto intendere, et da per voi conoscere, desidero molto di servirlo et tanto più quanto per quel ch'ho potuto ritrarre si ritruova ne' termini che stà per l'altrui malignità, et non per errore ch' habbia commesso.

La varietà ch'è nelle lettere che vi mando nasce dalla varietà degli originali et copie, ond'io le ho tolte usando di trascrivere le cose per quanto io posso nel modo appunto che mi son date, se ben alle volte havendo a far io le scriverei altrimenti.

#### LUCA CONTILE

Assai pregiate furono le lettere di Luca Contile le quali vennero a luce in Venezia l'anno 1564. Costui fu sancse, e a somiglianza di tanti altri letterati di quella eta abbraccio la professione del Segretario, onorevole, ambita e spesso avviamento a dignita maggiore. Servì il Card. Agostino Trivulzio, il Marchese e la Marchesa del Vasto, D. Ferrante Gonzaga, il Cardinal Madruzzi, Sforza Pallavicino e il Marchese di Pescara che gli procurò l'ufficio di Commissario di Pavia nel 1562, da lui tenuto fino al 1574 nel quale anno cesso di vivere. Mentre trovavasi al servizio di Ferrante Gonzaga, accompagnò la moglie di lui in un viaggio nel mezzogiorno d'Italia, e le lettere che qui pubblichiamo sono in gran parte Diene di ragguagli di quel viaggio e ci Somministrano curiose notizie dei costumi e dei luoghi. Esse sono gettate giù alla lestá e senza studio, ma si leggono con piacere e non lasciano scorgere il Clisagio inseparabile da una rapida escursione e da un continuo mutare di albergo, che non lasciavano tempo a scri-Vere meditatamente.

I.

( AUTOGR. CAMPORI )

Al Ill.ma S.ra Duchessa d'A mia S.a singularissima

Ill.ma S.ra e Padrona Parmi lecito con la brevit tempo vincere la lunga mater le poche parole, riserbando più comodità di luoco. A 22 arrivò qui in Piacenza, fu accarezzata da tutta la città nola suplicata che per tutto ne resti, e così ha loro compi Postdomane desinarà a Cort giore e la sera albergarassi i mona. E speriamo che 'l v andrà di bene in meglio. I V. S. Ill.ma si comporti si c sentiamo ogni di buonissime 1 che servar se stessa è un c var la devozione d'infiniti, e s tro le bacio le mani. Di Pia a 3 di Aprile 1549.

Affezzionatiss. ser. di V. S. LUCA CONTILE.

II.

(L. C.)

<sup>Al</sup> Ill.ma S.ra Donna Diana di Cardona Duchessa d'Ariano a Vegeveno.

III.ma S.ra e Padrona mia oss.ma Se 'I tempo e la commodità comportassero ch'io vi potessi ognihora scrivere, abbondandomi la materia in considerar le bellissime Walità vostre, ch' io più d'ogni altro, e prima a tutti celebrarò fedel mente; mi terrei felicissimo atteso al desiderio che tengo in mostrarvi quanto reverentemente v'amo, ed henestamente vi reverisco. Tuttavia se non fosse ch' ogni honesta affezzione ha spesso faccia d'amor lascivo, non dico in se stesma nel temerario giudizio d'altrui, apertamente si vedrebbe la mOlta devozione che si deve havere <sup>a</sup> Voi, a gesti vostri, a le parole, <sup>a</sup> Pnovimenti, a le grazie che fioriscono in ogni maniera ch'altri voi vegga, senta o consideri. Nè parech' altro prencipe che l' Ecc.za del S.or mio, suocero vostro, po-

tesse meritare si degna moglie, si gentil figliuola, si magnanima nuora. E confesso ch' all' ingordigia che tengo in haver concetti degni per dar fatiga a la mia musa, tra tanti prencipi e donne di qualità ed in tanti luochi che sin hor praticai, non s'incontrò suggetto di più satollamento e che più fusse conforme al purissimo pensier mio quanto la gloria del suocero vostro, de la suocera, de la cognata e di voi stessa. Ma non vorrei che a la verità mia guardasse con occhio di burla l'incredulità vostra. Già mi ricordo che mi diceste ch'i senesi havrebbero difficultà di burlare i siciliani, è certissima cosa ch' uno indegno non può burlare cosa degna ed una degna si sdegna sempre usare atti vili perchè le burle sono differenti dagli scherzi, dal motteggiare, dal giambare dal tratteggiare, dal far le facezie e dal gavazzare. Gli scherzi sono giuochi honesti da mano con parole conformi, i motti sono sensi occulti che non l'intendono escetto quelli a chi si dicano, e possono essere ingiuriosi e piacevoli. I Giambi. vocabolo meramente toscano.

alcune sollazzevoli usanze, che a fuora parlando il Rico, senspetto d'offensione. Il trattege una spezie d'astuzia che che v'offenda, e vi consiglia; cezie sono di più sorte, come rte si veggono nel nostro Tucico che in tutti i modi bisoc'habbia ingegno un huom fa-Tu gavazi, dicono i Toscani, i dai la berta, e questo uso è osto da semplici che da pru-. Le burle sono d'altro sale. sono lo stesso sale che quantroppo o poco fa trista la mia e perchè non possano essee non troppe o poche, ne sucper questo ch'io non burlo chi amo honestamente e fedelte osservo. E volesse Iddio che ssi la millesima parte di quel ) veggio e penso vertuosameni voi, Sig.ra Illma, o dir quanarlo, o narrar quando scrivo ben m'assecuro ch'io giovarei altre donne, mentreche intenlomi lodarvi, sapessero o volesimitar voi. Così voglia la buoorte del mio S.or Cesare voamabilissimo consorte che predi voi e con voi renda i de-

siati frutti all' Ecc.za de' miei signori. Hiersera a mezz'hora di notte arrivò la S.ra Prencipessa, hebbe al incontro il Duca sette miglia e due: il R.mo alloggiò la S.ra mia con Madama il S.or Fabr.o con il R.mo e noi altri in diversi alloggiamenti. La S.ora Duchessa madre sta fuora di Mantua mezo miglio per la bonta de l'aria. Questa matina la S.ra Prencipessa è andata a star li sin tanto che si monti in barca, che sarà forse martedi. Altro non mi occorre se non iscusarmi con voi di due cose: la prima è che sono stato troppo lungo, l'altra c' ho detto voi ed ho parlato con voi ed ho scritto a voi, e non a la S. V. Ill.ma come sogliono infiniti scrittori usare. Non mi sdegnate generosa Sig.ra, perchè io stimo più voi che la S. V. e se non fuste voi, non sarebbe la S. V. però a voi m'inchino. Di Mantua a 6 di Aprile 1549.

Di voi Sig.ra Ill.ma

Affezzionalissimo ser. LUCA CONTILE.

#### III.

### ( COPIA NELLA BIB. ESTENSE )

## All' Ecc.za del Sig. Don Ferrante Gonzaga

Ill.mo et Ecc.mo Sig. Padron mio singolariss.o. - Le nuove ch' apportano contentezza, non è male che siano da più persone e da più mani scritte. Fu la partita da Napoli de la S.ra Ecc.ma bella vista per la copia incredibile di genti! homimini e Sig.ri Napoletani che l'accompagnaro sin fuora de la porta. E stata ancor degna d'aduiso la sollecitudine usata in Marliano da S. Ecc.za in accomodar molte cose. Ma in lei considerar le fatighe e il fastidio di quel viaggio fra Marliano e Faecchio, che con tanto animo e con si buona disposizione ha sopportate, ci fa stupire. Pure S. Ecc.mo, niente è quel ch'ho sin qui scritto a paragone de la giornata di giovedi passato da Faecchio a Sopino, ch'oltre le strade sceleratissime, stemmo sempre con sospetto grandissimo di ladroni, e più poi che ci si scopersero alcuni

nel peggior passo di quella montagna, e la S.ra veduti spaventati la maggior parte, si perchè eravamo in quel luoco, si ancora per esser quasi tutti i soldati di Campobasso restati addietro con i cariaggi, dette animo e ordinò chi dovesse salire al monte, chi restar seco e chi far sollecitare i carriaggi. Qui dette evidentissima certezza come ella porta l'immagine e lo spirito di V. Ecc.za nel cor suo, che in verità senza questo mezo non havereb be potuto usar quei modi tanto animosi in quel caso spaventevole e pericoloso. Volse poi fermarsi nella cima de la montagna presso un acqua freschissima dove con buone guardie attorno si desinò, ed in quel mezo mandaro i malandrini ad offerirsi, ed erano in un capo settanta, nell'altro cento diece. La S.ra rispose che non era solita volersi prevalere di quello che non è bisognosa, e ringraziolli. In Sopino si ricevero molte buone accor glienze dall'Agente del S.or Conte per quella notte, e hieri di là arrivammo qui a 17 hore con molta allegrezza di questa Terra, ed ogni hora s'attende a le spedizioni. Noi stiamo contentissimi poi che la S.ra s'è ce in tante sinistre occasioni e di tristissimi viaggi e di caldissime giornate, non solamente mantenuta quella che era, ma di giorno in giorno ringagliardita. Prego Iddio si degni conservarcela sempre a laude sua et a piena soddisfazione di V. Ecc.za, de la quale pregando Iddio la feliciti e contenti humilmente bacio le mani. Di Campobasso a 26 di Maggio 1549.

Di V. Ecc.za

Fedeliss.mo ed Affezzionaliss.
servo humile
LUCA CONTILE.

#### IV.

(AUT. CAMPORI)

Al Ill.mo e Ecc.mo S.re c Padron mio singolariss.o il S.or D. Ferr.o Gonzaga Principe di Molfella general capit.o e luogotenente in Italia per sua M.à Ces.a.

Ill.mo e Ecc.mo S.re padron mio singolariss. — Fra grandissimi disegni c'ha sempre nel core l'Ecc.za V. credo che trovaranno il luogo Avvisi miei, poi che più volte le promisi scriverle cose di letizia massimamente dependendo ogni mia intenzione dal gagliardo e sano dove or si trova la S.ra Prencipessa, la quale da la Serra sin qui sempre ha cavalcato di notte, e gli alloggiamenti di mezo sempre haviamo trovati commodi freschi assai del solito, mercè de' cieli c'hanno spezial cura di questa Sig.ra. A Foggia fu molto accarezzata e albergò con il gienero di M. Jac.o Zurla. A la Cirignola trovammo un vento che più tosto fu freddo che fresco, e l'alloggiamento fu la Rocca, dove gustammo vino buonissimo e fresco. In Barletta s'arrivò il di del corpo di Christo a li XI hore, e venne il marchese di Polignano con il S.or Giant.o suo zio a rincontro con molti cavalli, e fu la S.ra riceuta dal detto S.or Giant.o in casa sua dove si stette con ogni sorte d'abbondanza e commodità di frutti e di freschure. Nè volsero che la S.ra si partisse sin l'altro di a 19 hore, e tutta Barletta quasi, oltre la molta artigliaria sparata e nella entrata e nella partita, fè compagnia sino a Trani, e le terre ch si trovano per la riviera spararo l'Artiglierie con segno di grandissimo amore. Arrivossi, licenziatisi quei di Barletta e di Trani che vennero ad offerirsi a la S.ra a una hora di notte in Molfetta, dove le demostrazioni estrinseche danno espresso segno del grandissimo amore e de la molta fede di questa gente verso V. Ecc.za sono hoggi cinque di del nostro riposo in questa Terra. Ma la S.ra avvezza ale fatighe e desiosa d'impadronirsi di tanto tempo che possa sodisfare a' vassalli ed haver modo di ritornarsene commodamente, ha voluto questa mattina intender l'openione di ciascun di noi, ciò è se meglio sia fra sei giorni partirsi da qua per Terra d'Otranto, o pure indugiare a la prima acqua d'Agosto. Io sono d'openione, anchor che gli altri mi siano contrari, che la S.ra partisse di qua fra sei di. Le mie ragioni sono (Sig. Ecc.mo) che trovandosi ella disposta e sana, non potrà patire per sei giorni ch'entrano in tal viaggio, si perchè si truovano le terre di marina di buonissimo alloggiamento, si ancora per andar il tempo molto fresco, di più,

che si va a ritrovare la medesima natura di paesi e forse di bene in meglio, che rivoltandoci al camin passato, dico questo non esser di pericolo alcuno, tanto più ch innanzi a le canicole, di otto di, s'arrivarebbe. Dove saria comodità a la S.ra in tanto tempo che stesse là, d'accomodare le faccende di quel nuovo stato più bisognoso de la presenza de la S.ra ch'ogni altro luoco, perchè qui non c'è altro che sodisfare ad alcuni sopra l'Auditor generale, del che per non esser mia materia non ne parlo. In Alessano potrà la S.ra più prevalersi del tempo per il ritorno, e potrà far qualche di innanzi avviare e donne e chariaggi verso Ariano, dove per ordine di V. Ecc. si concluderà, o ritornar per Venezia o per il Mar Tirreno, e piaccia a Dio si possa ritornar per terra. Le ragioni che sono contra al volere aspettare la prima acqua d'Agosto, sono che in quei tempi questo paese è assai più infocato, e non siamo securi che piova secondo il bisogno nostro, nè siamo si certi de la buona disposizion de la S.ra come è al presente, oltra che mancarebbe il

tempo di sorte ch'al fin d'ottobre non saremmo fuora o de la Puglia, o del Abruzzo. Considerando che fra l'andare in Terra d'Otranto e 'l negoziare e 'l ritornare non possano distribuirsi meno di 25 di, però questa sera la S.ra si risolverà e Iddio la conservi sana come al presente si truova. Ho voluto dar tal ragguaglio all' Ecc. V. non havendo per hora altro soggetto che meno impedisca i pensier grandi di quella, a la quale humilmente m'inchino e bacio le mani. Di Molfetta a 26 di Giugno 1549.

Di V. Ecc.za humil. e fedel. Servo

V.

## (COPIA NELLA BIB. ESTENSE)

Al medesimo.

Ill.mo e Ecc.mo S.or Padron mio singolariss.o – La molta grazia che l'Ecc.za V. m'ha fatto con le sue due risposte, m'ha levato qualche sospetto ch'havevo di tediarla con le mie ciancie. E con tutto ciò io prendessi scusa da' tempi e da la

poca mia qualità, pure specchiandomi ne la grandezza di V. Ecc.za e ne i progressi suoi da Principe affatigatissimo, non mi assicuravo così bene sapendo io quanto impedischino l'animo invitto le chiachiere e le frascarie che fuora di proposito si scrivano. Ma poi che truovano le mie materie qualche angolo nel sapientissimo petto di V. Ecc.za non mancarò dirle, come la S.ra trovandosi sana per grazia di Dio, più che mai, e levatisi certi venti ch' ieri e hoggi haviamo havuto freddo, s'è deliberata domattina partirsi, tanto più invitata dal Conte di Rugo, e soddisfarà al desiderio di quei vassalli in terra d'0tranto. Doman da sera alloggiarà in Molo con il Mar.se di Pulignano, che l'aspetta con gran trionfi, e dicesi ch'ha fatto bellissimo apparecchio, sino agli Archi trionfali, le qual cose con le passate più fanno verificare il mio pronostico de la futura maggior grandezza di V. Ecc.za. Da Mola s'andarà a Monopoli dove il detto Conte fa far preparazione, di li pensa la S.ra andare in Brindisi, quando che no, voltarà ad Astuna, di li a Leccio dove pare che sarà forzata a star tre di, e poi di terra in terra a lo stato di V. Ecc.za. L'animo de la S.ra si è di non indugiar là più che otto o dieci giorni, si per non haverci molto che fare, si ancora per dar termine a molti negozi, ch' hanno faccia d'inquietudine in queste due città. Ma la curiosità de la S.ra ch'in vero mi par gran cosa, che duri tanta fatiga in legger Memoriali e dare audienza ad ogni persona, terminarà prudenza di M. Galeazzo, almeno le faccende più gravi, e a lei tocca di sollecitare, che ben si scerne quanto sia grandissimo il desiderio che tiene di ritornarsene presto. Già due di sono haveva dismessa questa andata parendo a noi altri che non partitasi S. S. Ill.ma già quindeci giorni sono, come si fe deliberazione, ch'ancho adesso non facesse questo motivo. Il tempo fresco, l'esser chiamata da tutti questi contorni, e l'animo c'ha di spedirsi l'hanno fatta risolvere. e domattina ci metteremo con la grazia di Dio in camino. Per noi quanto si può non si manca tener S. S. Ill.ma allegra e di buono animo, nè poco le giovano gli avvisi che le vengono di costà de la sanità di V. Ecc.za, e deli S.ri figli, il che suole esser continuo suggetto di noi altri, sapendo che questo ragionamento appresso de la S.ra è la fuga d'ogni tristo humore, che le occorresse. Non ho altro che scrivere per hora a V. Ecc.za e però humilmente le bacio le mani e racc.o. Di Giovenazzo a 12 di luglio 1549.

Di V. S. Ill.ma e Ecc.ma

Fedelissimo servo e humiliss.0

LUCA CONTILE.

VI.

(COPIA L. C.)

Al medesimo.

Ill.mo e Ecc.mo S.or Padron mio singolariss.o - Sabbato che fummo a' 13 d'intorno a 18 hore si parti la S.ra da Giovenazzo accompagnata dal S.or Giant.o Toraldo, dal S.or Giambernardino Carbone, e dal S.or Giandonato de la Marra; i quali in verità sempre che la S.ra è stata in questi paesi le hanno

fatta ogni sorte di cordialissima servitù. Nè ci trovammo da Giovenazzo appena sei miglia lontani, che venne tutto Bari con il Governatore a la rincontra. A hore 22 arrivossi e nell'entrare de la porta fu sparata gran copia d'artiglieria, che mi pareva subissasse la terra. Volse la S.ra veder la Reliquia di S. Nicolò, e dimorossi quasi due hore nella chiesa; ricavalcò S. S. Ill.ma, e fu riceuta in casa dell'Abate di S. Benedetto il quale è di Casa Visconte, e oltre a la gran spesa, che amorevolmente ha fatta, fece hier sera recitare una Egloga che conteneva tre sorti d'inganni fatti a tre Pastori da tre Ninfe. Di più viene il detto Abbate sin di là da Monopoli per ricevere la S.ra in una sua Chiesa o Abbazia che sta a meza strada da Monopoli ad Astuno. Hier mattina con tutto ciò si fosse poco dormito. volse la S.ra cavalcare a diece hore. udita primamente la Messa. Il S.or Mar.se di Pulignano alloggiandola in Mola venne ad incontrarla a mezzo viaggio con bellissima compagnia. Non eravamo mezzo miglio lontani da Mola che ci sorprese una

imbuscata di 200 fanti benissimo armati e scarmuc**ci**aro con ottanta cavalli, e per un quinto d'hora fu bellissima vista e la S.ra ne prese grandissimo piacere e di questa fantaria fu capit.o il S.or D. Giovanbattista Piccolomini. Vicino terra una balestrata, trovossi un arco trionfale di quattro colonnate doppie, alto diece braccia, lungo 13, con frontespicio di sopra, dove erano molti circoli con dipinture e medaglie dentro, e con motti latini. Stavano in cima al frontespicio tre Girandole con infinità di raggi nascosti, e nell'accostarsi la S.ra gettarono fuoco. In tanto si scoperse un altra imbuscata di gran numero di fanti, e contrastaro per un altro quinto d'hora, tal che non fu men bella vista che la prima. anzi più perchè la fortezza sparò in soccorso de suoi soldati, e fu grandissimo rumore. Ritorno a dir de l'arco ch'aveva due portoni per i quali passandosi, s'entrava in una strada che menava a la porta tutta da ogni banda fatta a colonne senza altro cielo artificioso. Haveva il detto arco sotto la corona o fregio

due figure, la destra era la Fama con un motto che diceva

Extremos Mundi populos tua gloria noscet

E questa teneva in mano l'Armi di V. Ecc. la sinistra era la Fortuna, che pur teneva in mano l'Armi stesse con un verso, che diceva:

His ego nec metus rerum nec tempora pono

Negli angoli che fanno le colonne sotto il fregio massimamente nelli lestri, erano due Vittorie con due motti che uno diceva:

Et jam terra tibi molitur laeta triumphos

Nelli sinistri le due Vittorie tenendo pure l'Armi di V. Ecc. in mano si lichiarano con quest'altro motto:

Polliceor magnis caeptis magnasque coronas Addentur titulis magna Trophaea tuis

sopra 'l fregio nel canton destro ra la virtù e teneva il ciuffo de a Fortuna in mano con motto che liceva: Nulla est victoria major. Nel sinistro era un paese dipinto i frondi e a fiori, con pastori e greggi dentrovi con un verso che liceva: Te duce fetici surget gens urea seclo. Nel mezo del frontepicio sopra 'l fregio era uno Atlante

co 'l Mondo con un motto che diceva: Pondera sunt onere hoc laudum majora tuarum. Sotto Atlante era un tempio dell' honore dove era questo verso scritto: Prima Canuanis cinaet tua limina palmis. A paro a questo tempio era figurato il mondo con questo detto: Jamque tuis meritis totus non sufficit orbis. Molte altre cose vi erano come già cominciai a dire di sopra e le trapasso per non dar tedio a V. Ecc.za. Passandosi per quella strada fiancheggiata a colonne fatte da frescura con l'armi di V. Ecc. s'appresentaro i fanti dinnanzi a la S.ra in bellissima ordinanza, e fecero una tumultuosa salva, a la quale rispose con un altra più bella la fortezza e fatta a tempo che non potrebbe esser migliore, nè dove fusse più numero, nè dove fusse più forza. Entrammo in Mola e si pervenne al revellino del Castello e innante all'entrata si trovò un altro Arco menor del primo, e haveva due sigure frall'altre. Lontano era questo arco dal ponte che s'entra in Castello da sei braccia con motti di castitè; le due figure l'una a

destra, a sinistra l'altra s'appresentavano nella prima apparenza, che facevano bella vista. Passato l'arco di tre braccia si trovava una statua di stucco di grandezza di braccia cinque coronata di fiori; teneva in mano sinistra una tazza di frutti e fiori, con la destra li spargeva sopra l'armi di V. Ecc. et era questa la Dea Flora con motto che diceva: Cras tibi perpetuos postquam renovaris in annos; qualis ego violas spargimus alque rosas. E per non esser lungo dirò che sin fuora al ponte venne la madre del Sig. Marchese, la moglie e le sorelle per far reverenza a la S.ra e mentre che s'abbracciavano, uno arboro presso a la statua gittò fuoco. Entraro dentro in una bellissima. grandissima e freschissima sala e di li in una camera, che sempre vi spira vento; in termine poi di mezz'hora si disinó copiosamente, e con frescura si bebbe senza artifizio, nè fu di noi quattro che non fusse estremamente accarezzato da questo gentilissimo S.or Marchese, il quale è di 19 anni, di bellissimo aspetto, di forte disposizion di corpo, e proporzionato, senza pelo in viso, o poco,

con faccia bruna tirando un poco al rubicondo, piacevolissimo, accostumatissimo, e continuamente si esercita in lettere e armi, e per molti di che lo conosciamo, lo giudichiamo de più compiti Cavalieri ch' hoggi habbia il Regno. Tiene poca famiglia ma virtuosa, e di buon costumi, e in ogni suo gesto mostra rigore e gentilezza, e noi tutti li siamo restati schiavi, nè si sazia di fare quella servitù a la S.ra che più si possa, e per l'ultima e più efficace dimostrazione del cor suo volse il S.or Marchese che M. Camillo Orlandini gentilluomo Senese suo Castellano presentasse le chiavi della fortezza a la S.ra Questa fortezza e come in triangolo, ma due terrazzi verso la terra la fanno parer quadra; tal che se ben non me n'intendo, la stimo inespugnabile, e per la muraglia, e per il sito, e per la monizione. Questa mattina la S.ra disinerà quì e a le 18 hore si partirà per alloggiare in Monopoli, dove è aspettata con tanto amore, che mi par cosa data da Dio, ancor che S. S. Ill.ma meriti questo e meglio. Imperò piglio questi segni a certezza de la maggior fortuna e dignità di

V. Ecc. la quale Iddio conservi e feliciti, e humilmente le baccio le mani e mi raccomando. Di Mola a 15 di luglio 1549.

Di V.a Ecc.za

Fedeliss. e Humiliss. Servo

VII.

(COPIA L. C.)

Al medesimo.

Ill.mo e Ecc.mo S.re Padron mio singulariss.o - Pur hora che sono passate 24 hore haviamo accompagnata la S.ra ch' ha voluto fare essercizio a piede, nè credendomi io quello ch'ho visto, sono restato attonito ch'ella habbia fatto tale essercizio a piede ch'è stato poco meno di un miglio, e solamente tre volte s'è alquanto riposata. Primamente caminò per questi oliveti fuora di porta e di li entrò dentro nella terra e volse camminare tutta la strada del giardino, che mi pare una buona corsa di cavallo. Ha S. S. Ill.ma presa gran consolazione con animo di frequentare; del che noi altri havendone grande allegrezza, m'è parso mio debito farne parte a V. Ecc.za, de la quale so che sarà maggiore il piacere. Qua hoggi è piovuto assai e si passa il tempo frescamente, nè occorrendomi altro degno di V. Ecc. restarò humilmente baciandole le mani. Di Scorrano a 23 di luglio 1549.

Di V. Ecc.za

Fedeliss. e humiliss. servo

VIII.

(COPIA L. C.)

Al medesimo.

Ill.mo e Ecc.mo S.re e Padron mio singolariss.o. – Da Mola scrissi a V. Ecc.za come fu gratamente la S.ra ricevuta dal Mar.se di Polignano: di li ci partimmo lunedi a 19 hore, e a le 24 arrivammo a Monopoli, e il Governatore con il Vescovo e con molti de la città venne a la rincontra, nè cessò l'Artigliaria secondo il solito di molti altri luochi passati. La mattina di buon hora partimmo, e giognemmo ad Astuna, nè s'andò verso Brindisi, come già s'era sta-

bilito. Quel Vescovo Astunese ricevè la S.ra con gran commodità senz'altra pompa, e piacque a S. S. Ill.ma partirsi la notte a le cinque hore tal che arrivammo a Misagne a li 12. Fece molte carrezze il Conte, e voleva che noi restassimo il giovedì venente. Anzi la S.ra ordinò che a le 3 hore di notte fussimo tutti a cavallo, talmente che arrivamino presso a Leccio sei miglia, che di poco erano passate le 9. La Città mandò a supplicare a la S.ra ch'ella volesse entrare a le 12 hore, e a compiacimento si fermò a un luoco d' un gentilhomo Leccese. Poco se indugiò che montammo a cavallo, e prometto a V. Ecc.za che la gente che venne ad incontrarci di Leccio, passava 400 huomini, e ciascuno s'era sforzato di sfoggiare. L'Artigliaria fioccava di sorte che tremava la terra. Volse il Vicerè che la S.ra alloggiasse al parco-fuora de la porta un quarto d'un miglio; il di medesimo che fu gicvedì, furon fatte caroselle e rotte lance, nè fu mal vista all'improvviso. Supplicò il Vicerè la 8.ra che volesse fermarsi ancora il venerdi, e gli compiacque, dove la terra visitò civilmente la S.ra e le

presentaro un bacile d'argento con quelle offerte che più non si potrebbero fare all'Imperatore. Parse a la S.ra per non discomodar la gente de la città che l'havrebbe a populo accompagnata, partirsi il venere a sera a 4 hore; e così fece, nè si seppe, anzi il Vicerè corse più di tre miglia per vederla e mostrò molta affezione. Giognemmo qui a le 13 hore, e questi vassalli, oltre all'essere venuti armati sei miglia di lontano che per 168 fanti non viddi mai i più bene ordinati, nè i più compariscenti, trovammo archi, e titoli e versi latini, dove si comprendeva la cordialità di questa terra facilmente. Ecco Sig. Ecc.mo che la S.ra è qui sana e gagliarda più che mai mercè di Dio, e il sabbato che arrivammo per rinfrescare, ci venne una gran pioggia che ci ha tutti resuscitati, e il paese ch' era un esca di fuoco s'è inzuppato di sorte che par loro d'haver guadagnato assai, e dicono queste genti ch'è stato un miracolo proceduto da la bontà de la S.ra, e da sabbato sin hoggi è piovuto e massimamente questa notte. Prometto a V. Ecc.za che la S.ra è diventata in questo si

prosperosa che ritornata a Milano vorra per tutto seguitar V. Ecc.za come già faceva la moglie di Mitridate, o come fa hoggi la moglie del Duca di Fiorenza. Parmi veramente miracolo grandissimo che S. S. Ill.ma non solamente non si senta un poco di mal di testa, ma non è pure alquanto stracca, che non è persona di noi altri che non sia fiacca sino a' cavalli. Il Nuvolone è restato ammalato in Leccio, e certe altre donne sono febricose, credo io per la stracchezza. Hier sera la S.ra ordinò che si spedissero le faccende, massime la ricuperazione di molti beni che parte sotto colori, parte per usurpazione sono goduti da certi che importano computatamente una entrata di 700 ducati. Misurammo il tempo per poter terminar le faccende e ritrovarsi all' hora che si richiede per imbarcarci; e in verità bisogna che la S.ra faccia meraviglie nel negoziare si come ha fatto nel camminare, perchè non può star manco di 25 di qua. E sarà forzata fra Giovenazzo e Molfetta star pure qualche giorno, per disbrigarvi alcumi intrighi. Tutto spedirà S. S. Ill.a, e perchè pensa sempre far cosa che

piaccia a V. Ecc.za e perchè sempre si confida in Dio. Oltre noi servitori le tiene compagnia il Signor Giandonato de la Marra, M. Diomedes Leporeno e M. Marcello Gadaleto, questo non solamente ha trattenuti gli esserciti di noi altri in casa sua, ma con molta fedeltà e affezione seguita la S.ra con ogni sorte di servitù. Giovedì vuole S. S. Ill.ma trovarsi in Specchio, lontano di qui nove miglia dove starà quattro giorni, e per il più lungo si fermarà in Alessano; poi che nelle risposte di V. Ecc.za mi si concede tanta grazia, ch' a lei piace le scriva, ma Iddio voglia non le sia per lroppa lunghezza fastidioso; tutto fò con quella fedelissima intenzione, ch' a me par convenevole, e facendo per hora fine humilmente le bacio le mani, e mi raccomando. Di Scorrano a 23 di luglio 1549.

Di V. Ecc.za

Fedeliss. e humiliss. Servo

#### IX.

# (COPIA L. C.)

## Al medesimo.

Ill.mo et Ecc.mo S.or Padron mio singolarissimo. — Da Specchio non scrissi a V. Ecc.za, parendomi che mi fusse più a proposito fare un fascio di tutto quello che succedesse. Visitate prima tutte le terre di questo Stato, come s'è fatto per l'Ecc.ma S.ra la quale hieri si parti da Montesardo ove stè quattro di per il molto fresco, e parse a molti dissuadere si sfrenata frescura a S. S. Ill.ma dubbitandosi di quanto haurebõe possuto succederle facilmente, e così ritornammo hier sera in Alessano. Ne ad altro s'attende ch'a la commodità de' vassalli, massimamente di questi che sono stati mal trattati dalli Uffiziali et in spezie da un certo maggiordomo de la S.ra Duchessa felice memoria; per il che parse a a S.ra mandarmi al S.or Conte di Ruvo Vicerè, che si trovava vener passato in Otranto; perchè io ricercassi il furto di detto Maggior-

domo sopra una gran quantità d'oglio a suo proposito e utilità smaltito in quella terra. Laonde la S.ra con la sua venuta ha ricuperata la maggior parte de' vassalli che s'andavano con Dio nè volevano ripatriare più qui. Può V. Ecc. rallegrarsi di due cose di qua; i'una che non passa giorno senza opera utilissima e pia, l'altra che la S.ra mercè di Dio è più sana e più gagliarda che mai, e domenica va a Castro, invitata e pregata per l'Amor de Dio, dal Conte e da la Contessa che ben tre volte in più luochi sono venuti a visitarla con tanti centonaja di Baroni quanti non ne mena tutto il resto d'Italia. Di poi vuole S. S.ria Ill.ma andare a la perdonanza di Leucoperta S.ta Maria *finibus terrae* con ferma deliberazione di partirsi a li 16. Otranto l'ha mandata a convitare. Galipoli le ha mandati i suoi sindici. Brindisi l'ha cordialmente e con molta dimostrazione invitata. Imperò credo, come già s'è stabilito, che ci partiremo di qui ad Otranto. di li a Leccio, dove il Conte amorevolmente aspetta, di poi a Brindisi, e l'altro giorno ad Austuna,

lasciandosi da man stanca Misagna; l'altra giornata a Monopoli, e indi a Mola poichè hieri quel gentil Marchese mandò qui due suoi gentilhomini a supplicar la S.ra che li facesse la seconda grazia, e havevano commissione di non partirsi senza la promessa de la S.ra, e per intercessione di noi altri fu concluso che s' alloggiarebbe in Mola. Certi mercanti Lucchesi stanno in Bari amici miei con lettere mi hanno tante volte scritto ch' io facessi uffizio con la S.ra si degnasse di andare in casa loro, che non ho potuto mancare di supplicarne S. S. Ill.ma, e così per grazia sua s'alloggiarà con quei Toscani. Io che mi godo di andar tuttavia cercando le qualità de le cose, posto ben mente sin qui a li stati di V. Ecc.za, e a vassalli, e a la loro caldissima affezione, havendo pur visti de gli altri stati, s'è sono più ricchi, ho conosciuto che non sono i subditi di tanto amore e di tanta fedeltà quanto questi. In oltre per copia d'homini honorati e armigeri penso che in questo Regno l'Eccellenza V. non sia da molti avvanzata, e da pochi pa-

reggiata. Di sorte S.re Ecc.mo che mi s'acconviene lodar questi suoi Stati e questi suoi vassalli, acciò forse nella testimonianza de la mia laude possi farsi maggiore l'affezione di V. Ecc.za verso di loro, i quali stimano la grandezza maggiore di V. Ecc.za, andando via più altamente di tempo in tempo, sia per tenerli i più infimi, e però dicono se non altro di fede e di amore non sarà chi ci avvanzi. Certamente ne ho preso quella allegrezza che si appartiene a un fedelissime servitore par mio. Ma supplico ben V. Ecc.za che voglia haver compassione di noi altri, quando penserà dal di che cominciaremo a tornare sino al luoco dove la S.ra trovarà V. Ecc. perchè bisognerà che diventiamo ugelli. Iddio ci ajuti: promettole che la S.ra non si fermerà troppo per riposarsi: pure se l'infinito desiderio c'ha S. S.ria Ill.ma come sua consorte la porterà veloce, e 'l nostro come di fedelissimi servitori infinito ancora non teme di rimanere addietro. Mi perdoni V. Ecc. se sono lungo, n' incolpe l' ardir che mi danno le sue benigne risposte, massimamente l'ultima sua de li 21 del passato. Nè m'occorrendo dirle altro humilmente me le raccomando e baccio le mani. Di Alessano a 10 d'Agosto.

Di V. S. Ill.ma e Ecc.ma

Fedeliss. e humiliss. servo

X.

(COPIA L. C.)

Al medesimo.

Ill.mo e Ecc.mo S.re Padron mio singolariss.o — Per haver la S.ra diligentemente spedita ogni faccenda nello Stato di qua onde ne sono retati contentissimi i vassalli, deliberò partirsi d'Alessano a li 20 desegnato la sera ritrovarsi in Otranto, dove fu da la Vniversità accarrezzata molto e presentata e di frutti e d'ogni altra cosa da vivere non che per un giorno, ma per quattro: fu ancor presentata d'alcune robbe da tavola. Il di 21 ci ritrovammo in Leccio, nè mancò il S.or Conte di Ruvo alloggiarci con ogni sorte di comodità, a segno di efficace servitù, verso l'Ecc.za

V. Il dì 22 partimmo d'Otranto. fummo accettati in un desinare dal Vescovo di Brindisi in una villa detta s.to p. Vernotico, e la sera ci allogiaro i Brindisini, e la Communità presentò da vivere. Il di 23 venimmo qui in Astuna e il Vescovo ci ha fatte gratissime accoglienze. Prometto a V. Ecc.za che si fa il giorno il viaggio di 30 miglia. E la S.ra resiste gagliardamente, e noi ne prendiamo quella allegrezza che non può succederci la maggiore. Questa mattina a le 2 hore ci partiamo per Monopoli, e desinaremo a una Abbazia dell' Abbate San Benedetto a mezza strada, dove all'in qua desinammo ancora. In Monopoli ci fatte le solite carezze e di li a Mola e di già il S.or Marchese di Polignano è venuto per far compagnia a la S.ra già sono otto giorni in Alessano, e fa una servitu tanto cortese che non si può lcdarlo quanto merita, e vorrebbe egli stesso diventar l'istessa commodità per servigio de la S.ra. e molto di core bacia le mani di V. Ecc.za. La S.ra ha voluto veder Leuca, ha voluto considerare il

porto di Brindisi e quel Castello, di sorte che saprà dare ragguaglio a V. Ecc.za di molte cose militari, e non ha sin qui sentito per grazia di Dio pure un minimo mal di testa. Quanto per l'avvenire succederà, darò a V. Ecc.za per avviso. Intanto prego Iddio la difenda da ogni male e la essalti secondo il desiderio suo, baciandole le mani e humilmente raccomandandomele. D' Astuna a 24 d' Agosto 1549.

Di V. Ecc.za

Fedeliss. e Humiliss. servo LUCA CONTILE.

XI.

(COPIA L. C.)

Al medesimo.

Ill.mo e Ecc.mo S.re Padron mio oss.mo. — Vna lettera di mio scritta in Brindisi restossi adietro; la rimando con questa a V. Ecc.za non per esservi cose se non le solite, ma per non parer pigro in quel poco che devo. La S.ra a 26 si trovò in Mola, dove fu secondo il gentil costume di quel Marchese amorevolmente accarrezzata. Il di

27 fu ricevuta dal Castellano di Bari per commissione de la Regina. e veramente furono molte dimostrazioni che più non ne farebbero all'istessa Regina. Di là il di 28 si venne qui. È prometto a V. Ecc.za che da Terra d'Otranto in qua è stato così fastidioso il viaggio che tutto il resto insieme non c'è parso punto molesto, a paragone di queste quattro giornate. La polvere e 'l caldo era senza misura e che la maggior parte di noi non solamente s'ammalasse, ma di subito cascasse morta, e più poi ci premeva la tema de la S.ra la quale si vedeva tutta vinta e superata da così intollerabile stagione. Tanto più poi che arrivati la sera qui la vedemmo tutta smarritetta, onde subito ricorremmo a suoni e a canti e a le burle, e vi era il Marchese di Polignano. Con questi allettamenti S. S. Ill.ma s'addormentò, benchè poi la notte non riposò punto sin a la mezz'hora di di; ma si raddormentò e posossi fin a le 18 hore, il che ci apportò tanta allegrezza, che ci assicurammo di quanto si dubitava. Così per grazia di nostro S.re Iddio sta

S. S. Ill.ma sana, gagliarda e contenta vedendo le faccende quasi spedite, e sentendosi tutta disposta di ritornare, del che dubitava già, e parle d'haver passato gran pericoli come è vero; questi sono sempre i fini de' buon disegni a' quali sempre dà soccorso la bontà di Dio. Martedi partirà e fermarassi in Molfetta uno o due di; ne vuole che passino li 25 del seguente, che in ogni modo vuol trovarsi imbarcata. La bontà di guesta S.ra, Signore Ecc.mo, è maravigliosa, nè credo ch'ogni altra par sua di miglior disposizione di corpo e di più sanità, havesse potuto a mezo camino durare, e tutto attribuisco a le buonissime e essemplari sue qualità e a meriti di V. Ecc.za. Così prego Iddio a ricondurle insieme e a viver felicemente lunghissimi anni e senza più tediar V. Ecc. humilmente me le raccomando e bacio le mani. Di Giovenazzo all' ultimo d'Agosto 1549.

Di V. Ecc.za

Fedeliss. e Humiliss. Servo Luca contile.

#### XII.

# (COPIA L. C.)

# Al medesimo

Ill.mo e Ecc.mo S.or Padron mio singolariss.o — Parse hieri a la S.ora darmi licenza che io venissi in Napoli parte per miei bisogni, più poi per alcune faccende ch'ella me impose. Intanto sono venute le Galee di Sicilia, e hier sera vennero quelle di Antonio d'Oria, e il Sor Principe si truova in Ischia essendo un mezzo di e una notte stato in Gaeta. In Castel dell' Ovo presente la S.ra D. Giovanna, disse Austin d'Oria che 'l Principe ritornava qui per rimenarne la S.ra Principessa, così disse questa mattina D. Berlinghiero, del tutto s'è dato avviso a la S.ra e che se sappia sopra di ciò l'intenzione di V. Ecc.za, o vero che si mandi al Principe qualcuno con qualche scusazione, acciò non possa lamentarsi non li sia stato fatto palese questo proponimento di andar con le galee di Venezia. M'è parso dar notizia a V. Ecc.za di questo presumendomi di far bene, e tutto sia con buona grazia sua, la quale desidero sopra tutte le altre cose, baciandole sempre humilmente le mani, e pregando Iddio la conservi lugamente felice. Di Napoli a 14 di settembre 1549.

Di V. Ecc.za

Fedeliss. e Humiliss. serro

LUCA CONTILE

#### XIII.

(COPIA L. C.)

Ill.mo e Ecc.mo S.or Padron singolariss.o — Il giorno che ritornai da Napoli in Ariano che fu ali 18, trovai che la S.ra s'era deliberata venirsene a Potenza per veder la Contessa, e così a li 20 a hore 19 ci partimmo per Montelione dove s'alloggiò la sera, accompagnata S. S.ria Ill.ma dal Duca e da la Duchessa di Termola, dal Ferrante Ghivara e da Gian Vincenzo in Sisto. Veramente questo viaggio di 20 miglia è un poco stranetto, con tutto ciò trovassimo commodissimo albergo ne la città

di Melfi, che 'l S.or Marcantonio d'Oria ne fece quelle carezze che più non si potrebbe fare, nè da qual si voglia persona, nè in qual si sia luoco. Doman da sera ci rallogiaremo, che vi siamo molto amorevolmente aspettati. Verrà il S.or Conte a far compagnia a la S.ra sino Ariano e forse sin a Marigliano. Veramente hanno fatte molte affettuose dimostrazioni. Mercore da sera ci aspetta il cognato del S.r Gianferrante d'Averba a Bovino. Giovedi saremo in Ariano e per non esserci più faccende di molto intrigo, la S.ra si partirà presto. Mandò il S.or Giandonato e il S.or Galeazzo a la Serra e a la Porcina, che di già hauranno spediti questi pochi negozi che vi rimasero. Messer Ventura è in Napoli per una vena rottaseli del petto, e la buona cura, e la subita provisione l'hanno scampato da morte. Dell'esser de la S.ra non m'accade dirne altro a V. Ecc. perchè da lei minutamente sarà informata del tutto. Noi altri stiamo contenti vedendola sana e animosa, che non solamente fa viaggi strani e pericolosi per obbligo e per necessità, ma non cura fatiga

per mostrar quanto sia benigna e amorevole verso li suoi. Così Iddio sia pregato di conservare V. Ecc. e aumentarla di Stati, a la quale humilmente bacio le mani. Di Potenza a 23 di settembre 1549.

Di V. Ecc.za

Fedeliss. e Humiliss. servo

XIV.

(COPIA L. C.)

Al medesimo

a Milano.

Ill.mo et Ecc.mo S.re e Padron mio singolariss.o — Da Potenza ci partimmo a li 24 e s'hebbe in quel di nebbia piovosa, venti grandissimi, e per tutto il resto di pioggia grossissima. Nè bisognava men commodo alloggiamento che Melfi dove fè ritrovarci quell' amorevole Sig.re tutti quei riposi che sapeva desiderare la necessità; quello fu il luoco dove la Sig.ra si rendè certissima non essere più gravida, e quello fu il luoco dove l'hebbe l'ultimo dispaccio, che diede avviso del ben essere di V. Ecc.za che n'apportò

quella allegrezza, che non può in ogni altra occasione sentirsi maggiore. Da Melíi a Bovino s'hebbe l'aere chiaro, ma con qualche poco di vento; la sera non si senti molto bene la S.ra. Così di Bovino venne qui indisposta, e subito si colcò, nè s'è per ancora levata, benchè sia alleggierita quella sua doglia di stomaco. Non dirò che sia errore quello che fa un Padrone, ma dirò che si possa fare con più prudenza, la quale non lascia mai di fuggire le fanghe, a le quali non si muova la necessità. Prometto a V. Ecc.za che in Potenza e in Bovino si sono sentite quelle freddure le quali sogliono esser di Gennajo sopra il Monte di San Bernardo. Nè sono minori adesso qui in Ariano: di qui mi maraviglio che non siamo tutti ammorbati. Ma grazia di Dio da Ventura in poi, che non si risolverà così presto il suo male, stiamo sin qui sani tutti, e 'l male de la S.ra è niente, e in questa hora si sente assai meglio. Domenica prossima vuol trovarsi in Marcigliano. Ivi finirà di pigliare sei siroppi, che n' ha già presi tre, e pigliarà la medicina con un poco di

sagnia, che sarà la sua sanità, e ia confermazione di essa sanità. Desiderava di prendere le Fumarole, ma dubita che la stagione non sia buona, e che 'l Principe non le conceda il tempo. Imperò s'è mandato a Napoli per vedere se la stagione fosse a proposito, e se per avventura si sapesse in che giorno potesse venire e poi partisse il Prencipe quando vi sia l'una e l'altra commodità: che l'una senza l'altra non servirebbe, si giudica che di molto giovamento sarebbe tale vacuazione a la S.ra Domane si aspetta da Napoli la risposta sopra tal cosa. Questa mattina s'è partito il conte di Potenza con il figliuol maggiore. Certamente egli e il S.or Marcantonio d'Oria hanno fatte gran dimostrazioni; imperò secondo me l'uno, credo, habbia fatto con più affezione, l'altro con più boria. Si ritruovava qui il Duca con la Duchessa di Termole e il S.or Don Francesco con la sorella del S.or Don Ferrante d' Yerba. Non ho altro degno d'avviso. Però fò fine baciando humilmente le mani di V. Ecc.za che il S.or Iddio l'essalti e feliciti lungo tempo. Di Ariano a 27 di settembre 1549.

Di V. Ecc.za

Frdelissimo e humilissimo servo LUCA CONTILE

XV.

(COPIA L. C.)

## Al medesimo

Ill.mo et Ecc.mo S.or Padrou mio osser.mo. — Domane fatto otto di che la S.ra si parti d'Ariano mezza infermiccia, si fermò la sera in Avellino, il lunedi che seguiva se ne venne in Marcigliano, il mercore se ne parti per Portici dove al presente siamo, e dove la S.ra con le insagnie e con le purghe è ritornata sanissima. Vero è che la tardanza de le Galee la fanno star sospesa, tanto più che non se ne sa cosa alcuna; e alcuni dubitano che non siano passate a Genova per la novità. Egli è ben vero che dopo la deliberazione de la S.ra voler passar col Principe, non s'è tenuta quella cura che pareva necessaria, perchè andata la voce che ci partivamo da questo paese con quelle de Veneziani, potrebbe essere che 'l Principe non se ne fusse pigliato più pensiero. Io a li 16 del passato trovandomi in Napoli ne diedi avviso a la S.ra e che S. S. Ill.ma facesse intendere la nuova sua deliberazione al prencipe, il che secondo mi dicano, si fece per ordine del Sig. Cesare de la Gatta. Imperò credo che fusse tardi; che l'importanza era che si scrivesse presto, e che le lettere al principe l'havesse portate Don Berlinghiero che stette quattro giorni in Napoli. E egli sapeva per pubblica voce che la Signora passava con le sue galee Veneziane, nè io li seppi dire la nuova deliberazione fatta per la Signora che non la sapevo; questa mi fa dubitare. Nondimeno l'opinione del Vicerè al quale mi ha mandato la Signora per causa di visita, è che 'l Principe ritorni per Napoli, e così affermano molti Genovesi, massimamente M. Nicolò Spinola e M. Austino Doria agente del detto Prencipe. et perchè la Signora ne passava ansia si fece venire hieri qui lo Spinola, e raffermò che le Galee fra due di verrebbero con ragioni efficaci. S'aspettaranno, e sia pregato Dio che presto le facci comparire, perchè il desiderio de la Signora in riveder V. Ecc.za è si grande che non la lascia riposare. Non sarò più tedioso baciando humilmente le mani di V. Ecc.a che Iddio la conservi e feliciti a voto suo. Da Portici a 5 d'Ottobre 1549. Di V. Ecc.za

Fedelissimo e Hum.o Servo LUCA CONTILE

### XVI.

# (AUT. CAMPORI)

## Al medesimo

Ill.mo e Ecc.mo Sig. Padron mip singolarissimo. Nettuno invidioso de la congiunzione di Venere con Marte, ci ha trasportati in Piombino con molto stento. Ma poi che tutti gli altri pianeti hanno superato il furor di Nettuno, è venuto il sole a confortar la Signora a seguitare il viaggio, talchè tutti siamo allegri, conoscendo i fati esser tutti disposti a la congiunzione

sì felice coppia. Non dirò altro non che V. Ecc. vedrà la Signora na gagliarda e contenta tanto r li negotii espediti, ma molto i per avvicinarsi a l'Ecc. V. a quale humilmente m' inchino e cio le mani. Da Piombino a 18 ottobre 1549.

Di V. Ecc.

Fedeliss. e humiliss. servo

XVII.

(L. C.)

Al medesimo.

a Piacenza.

Ill.mo et Ecc.mo S.or Padron mio igolariss.o — L' Ecc.a de la S.ra ritruova a presente in San Paulo ve questa mattina ha desinato. ovasi, grazia di Dio, sana e di ona voglia. E perchè ella scrisse rsera a V. Ecc.za l'è parso ch'io r sua comissione faccia a V. Ecc. endere come Luigi Saiavodra è i e aspetta con desiderio le ripste di V. Ecc.za che vanno al pr Duca di Sessa. E perchè detto igi mostra a la S.ra il bisogno

c'ha di partirsi presto, prega V. Ecc.za si degni mandar le dette risposte. Questa sera sentendosi la S.ra disposta come hora si sente, scriverà al Ecc.za V. a la quale bacia le mani e si raccomanda con la S.ra D. Hippolita. E io prego nostro Sig.re Iddio che la contenti e feliciti baciandole humilmente le mani. Di Milano a 17 di 7.bre 1550.

Di V. S. Ill.ma Ecc.ma

Humiliss. e fedeliss. servo

LUCA CONTILE

XVIII.

(L. C.)

Al medesimo.

a Milano.

Ill.mo e Ecc.mo S.re Padron mio singulariss.o. — Questa mattina ho scritto a V. Ecc. che la S.ra Ecc.ma è andata a la Madona de le Grazie dove farà colazione e non disinara. È ella andatavi sola con la Marchesa e con la S.ra Ginevra Malatesta, aggiontavi la Palazza in un cocchio, in un altro le donzelle: huomini non vi sono andati, escetto gli stafileri. Questa sera cena-

ranno agli Angeli dove il R.mo va ora che sono 19 hore. Madama sta ancora in letto con molta molestia de la podagra. E per haver questa matina scritto a bastanza non sarò più lungo per non dar fastidio a V. Ecc. de la quale desidero felicissimo tempo e humilmente le bacio le mani. Di Mantua a 18 d'Aprile 1551.

Di V. Ecc.za
Fedeliss. e humiliss. servo
LUCA CONTILE

XIX. (L. C.) Al medesimo.

Ill.mo e Ecc.mo S.re Padron mio oss.mo — Hieri a 20 hore visitò la S.ra Ecc.ma il S.or Duca di Savoia, Madama di Celant e D. Cesare d'Avalos. Questa matina ha fatta l'entrata S. Altezza sonate le undice hore, hebbe poca gente a quello che s'aspettava. Imperò come si sia ha rallegrata questa città ed è comparso con ogni sorte di piacevolezza. la S.ra uscì a rincontrar S. Altezza sino a la porta del camerone dipinto nuovamente, ch' indi

s' entra nella sala nuova. S. Altezza accarezzò la S.ra con tutte quelle affettuose accoglienze che più non si può desiderare: la S.ra con ogni grado di riverenzia supplicolla che s' andasse a riposare, e S. Altezza stava pur ragionando con la S.ra come se le fusse stata madre: nella riverenzia che le fece la S.ra D. Hippolita parimente si mostrò S. Altezza più che benigna. Così tutte l'altre signore che erano in compagnia de la mia padrona baciaro a S. Altezza le mani, le quali erano la S.ra Castellana , la S.ra Barbara Trivultia, la S.ra Laura Gonzaga. la S.ra Violante con la nuora e la S.ra gran Cancelliera. Volse sua Altezza accompagnar la S.ra sino a la camera sua e qui contrastaro assai:, ultimamente la S.ra restò e fu visitata da tutti li S.ri di questa Corte e sopra tutti dal S.or Duca di Sessa c'hieri due volte venne in casa. De i gentil huomini nel ricever sua Altezza in compagnia de la S.ra Ecc. furono il S.or Castellano, il conte Vitaliano Visconte, il Resoluto e 'l Risolutino, il Capitano di Giustizia e i signori Postierli con il S.or Dionisio Brivio. Hoggi S. Altezza ha

dormito un pezzo, poi s'e posto per due hore alla finestra della camera che mira il giardino dove l' Ecc.za V. suole dare udienza. Per ancora non se l'è presentato il S.or Filippo, ancor che S. Altezza molto amorevolmente ne domandasse. Domane la S.ra s'ingegnarà di farle havere quei trattamenti ch'i tempi presenti richieggano. Si dice che si partirà giovedi, per mercordi si prepara un pasto a la Gonzaga. Ho detto assai forse tediando V. Ecc. Hoggi la casa è stata piena, così piaccia a Dio di conservar sana e vittoriosa l'Ecc. V. per contento di tanti che stiamo sotto le virtuosissime ale di quella; de la quale humilmente bacio le mani e desidero compita felicità. di Milano a 22 di Giugno 1551. Hieri mori la S.ra Camilla della Torre ammalata d'otto di solamente.

Di V. Ecc. Fedeliss. e humiliss. servo

LUCA CONTILE

# XX.

(L. C.)

All' Ill.mo et Ecc.mo Sig. Padron mio oss.mo il Sig. Cesare Gonzaga Principe di Molfetta e generale della gente d'armi di Lombardia per S. Cat. M.tà

In Voghera.

Ill.mo et Ecc.mo Sig.r mio Padrone oss.mo — La lettera di V. Ecc. scritta all'Ill. sig. Podesta Pizzinardo, ha fatto gran benefitio alla innocentia di Silvestro Bottigella, massimamente che le fedi del Foriero Baldassarre e del segret.o Calmona hanno trovata giustificata sententia dinanzi al tribunal della giustizia, nè si poteva sperare altra conclusione in difesa dello stesso Bottigella gentilhomo meritevole e per virtù d'arme e di lettere, specialmente nella servitù fatta per molti anni alle due M.tà cesarea e catholica. E perchè potrebbe occorrere che di simil caso si ragionasse alla presentia dello Ill.mo et Ecc.mo Sig. Duca, però si degni V. Ecc. di testificare come lo stesso Bottigella è creatura della immortal memoria

del sig.r Don Ferrando Gonzaga mio signore. E perchè sa ella che gli effetti generosi sono proprij frutti de suoi pari, convenevoli a principe figliuolo di principe, per questo usi la sua solita benignità in far benefitio a suoi servitori.

L'Academia scriverà a V. Ecc. in tanto si degni di farmi nota la sua intentione et io m'ingegnerò di ritrovare una impresa non inferiore a qual altra sia d'ogni altro Principe academico. E con questo riverentemente le bacio le mani. Di Pavia a 25 di luglio 1571.

Di V. Ecc. affettionatiss. ser.re

### GIOVANNI DELLA CASA

Questa lettera del celebre Monsignor della Casa giova a rendere più compiuta la corrispondenza del medesimo co Farnesi edita dall'egregio Ronchini. Essa ha soltanto la poscritta di mano del Casa Nunzio in quel tempo presso la Repubblica di Venezia.

### (AUTOGR. CAMPORI)

All' Ill.mo et Ex.mo S.r il S.r Daca di Piacenza et Parma S.r mio Col.mo.

Ill.mo et Ex.mo Sig.r et Prone Col.mo. - Gli oratori di V. Ex.tia se ne ritornano con satisfattione et contenteza del Ser.mo Principe et di tutto 'l Colleggio: essi exposero l'ambasciata loro molto accommodatamente, et con parole tanto buone quanto si potesse desiderare in simile matteria, et con tutta quella riputatione et dignità di V. Ex.tia et delle persone a chi parlavano che si convenia, et nel resto poi ogn'al-

a cosa è passata con honore assai V. Ex.tia si come essi gli dove-

nno referire. Mi rallegro con tutto core con la Ex.tia V. della nova gnità acresciuta al R.mo et Ill.mo Napoli, la quale benchè fosse come bita alla singolare virtù di Sua ria R.ma et Ill.ma non di meno ha essere oltramodo stimata et horata da me, si per che con essa

sieme è congiunta la exaltatione V.ra Ill.ma Casa, si per che dal elo mi è dato oltre V. Ex.tia et i altri suoi Ill.mi figlioli particorm.te havere questi due rarissimi virtuosissimi Sig.ri Mons.r R.mo Ill.mo Farnese, et esso Ill.mo et .mo di Napoli per miei singolarismi Padroni, di che ne rengratio initamente N. S.re Dio, et prego la m.M.tà che felicemente li conservi, V. Ex.tia ancor. Alla quale humilente bacio le mani.

i Venetia alli iij di Gennaro del xIvi.

#### Di V. Ex.tia

Anchorchè gli Ambasciadori di almi altri principi siano comparsi con laggior pompa, non di meno V. Ex.a lia sicura che i nostri sopradetti hanno satisfatto et nella pompa et in ogni parte pienissimamente anchor che M. Anibale Brunatto si sia molte volte sbigottito vedendoli non in tutto simili agli altri che son venuti.

Ser.re deditiss.0

#### ANTON FRANCESCO DONI

Il Doni appartiene a quella schiera di scrittori che delle lettere fecero mercato barattandole con monete. Meno tristo dell'Aretino, ne seguiva però le norme con frutto e col moltiplicare i libri e le dedicatorie, tirava a sè la pecunia dei principi che avevano paura della sua malvagia e satirica penna. Con queste due lettere egli accompagna l'invio del suo trattato delle Medaglie, nell'aspettazione di quella ricompensa che era lo scopo unico di tutti i suoi scritti.

I.

### (BIB. ESTENSE)

Allo III.mo et Ecc.mo Signore Duca di Ferrara S. suo oss.mo.

Illustrissimo et Ecc.mo Principe.

- Le medaglie coniate et i libri scritti da gli antichi ci hanno mostrato quanto sia stato il valore de gl'huomini di quei tempi, et fattoci conoscere i lineamenti del volto et la phisionomia di tanti illustri spiriti. Onde io per far vedere a i secoli che verranno, i buoni, i vir-

tuosi et coloro che meritano, in medaglia et in libri (per che ultimamente non ci resta altro che la fama) ho cominciato a farne alcuni, et scriver la vita, et l'opere loro: fra i quali V. Ecc.za vedrà l'Ariosto divino. Farò ancora tutti i Principi et il Padre immortaliss.o di V. S. Ill.ma. Ma per che l'impresa è di gran peso sopra le mie deboli spalle, è forza ch'io ricorra a i valorosi principi liberali et virtuosi, come è V. E.za alla quale presento et consacro questo picciol libretto semplicemente ornato; ma pieno d'huomini famosi, et grande per l'opere loro, et per la riverenza ch' io porto alla felicissima persona vostra: et mi raccomando humilmente a quella che la benignità sua mi porga la mano, a condurre tal opera degna a perfettione, et a V. S. Illustrissima m'inchino et molto mi raccomando. - Di Vinegia alli ij di Febraio 1550.

Di V. E.

humil. servo Anton franc.o doni fior.no. II.

(AUTOGR. CAMPORI)

'l.mo et Ecc.mo S,r Don Fer-'e Gonzaga Signor mio semoss.mo. — Milano.

o et Ecc.mo Signore. - Cohe compongono o danno in
bri, sempre gli dedicano al
li qualche Signore degno d'hoin fra i quali ho eletto io V.
na per dar fuori il presente
o di medaglie sperando in bresentar l'ecc.za v.ra di maget più honorato presente: ine bacio l'honorata et virtuosa

— Di Vinegia alli 9 di Fe1550.

### V. S. Ill.ma

. servitore il doni fiorentino sa l'Imbasciador Cesareo.

# MARIO EQUICOLO

Questo dotto Napolitano trovò per sua buona ventura ospizio e favore nelle due Corti di Ferrara e di Mantova, alle quali convenivano da ogni parte d'Italia gl'ingegni più peregrini. Una raccolta delle lettere sue che in gran copia si conservano inedite, darebbe luce alla storia dei tempi e ridesterebbe la memoria del nome suo dalla noncuranza e dall' obblio da cui non l'hanno potuta preservare le opere meditate e lodate dai contemporanei. Quel Demetrio Mosco ch'egli raccomandava ad Aldo Manuzio perchè stampasse una sua tragedia greca, assicurandolo che *la spacciarebbe a furia*, era uno di quei tanti fuorusciti venuti in Italia a difendervi l'ellenismo. Il Tiraboschi scrive di lui che fu lungamente in Ferrara presso i Rangoni, nella Mirandola presso i Pichi, in Mantova e in Venezia ad insegnare, che compose molte poesie, alcune orazioni e pubblicò un poema sopra Elena assai encomiato dal Giraldi. Aldo che in quest'anno aveva dovuto, in causa della guerra, interrompere i lavori della stamperia, non pote soddisfare in allora ne in appresso il desiderio dei suoi due amici.

(MS DELLA VATICANA N. 4105)
Al clariss. et eruditissimo M. Aldo
Pio Romano in Ferrara.

Clariss, D. Alde, M. Demetrio Mosco homo (come sapete) et optimo et eruditissimo ha una sua comedia da esso elaborata assai: et multo piace ad tucti che de la letteratura greca han gusto, maxime ad M. Lascari nostro *qui cum hic esset lau*danter laudavit. M. Marco Musuro ancora la commenda sopra modo: però alcuni amici del predetto M. Demetrio, fra quali io non me reputo de minimi soi amantissimi, lo havemo pregato ad voterla publicare, et farla stampare. Responde che una volta ne parlò a voi; et che non so che parole vi furono de intitularla al sig. Alberto (1). M. Aldo mio quando ve ne piaccia stamparla con la vostra solita diligentia farete piacere ad molti, gratificando M. Demetrio, et so certo la spacciarete ad furia. Avvisatemi, che la farò mandar in vostra mano correctissima: et perchè sete homo de discretione et conscientia contenta-

<sup>(1)</sup> Il celebre Alberto Pio signore di Carpi.

rete il nostro M. Demetrio de vostri libri Greci, che pigliera ogni cosa, et de questo non solo a tutti noi de qui, ma so certo che alla signora Marchesa (1) seria cosa grata. Io sono tutto vostro et ad V. M. me raccomando. Mantuae 15 Junii 1510.

MARIO EQUICOLO.

<sup>(1)</sup> Isabella d' Este Gonzaga Marchesa di Mantova.

### DON GABRIELLO FIAMMA

Oriundo di Venezia, autore di molte pere in prosa e in versi, è in conceto di uno dei migliori scrittori di rime acre. Fu Canonico lateranense, lodaissimo predicatore e morì Vescovo di hioggia nel 1585. Queste cinque sue ettere dalle quali appare com' egli avesse a patire molestie dalla Inquisitione, furono citate dal Tiraboschi (Storia lett. VII. 1174).

T.

( COPIA NELLA BIB. ESTENSE )

All' Ill.mo et Ecc.mo Principe il Sig. D. Cesare Gonzaga

Ill.mo et Ecc.mo Sig.re. Ancorchè lall' Ecc.mo S.or Marcantonio Coonna, come da viva lettera l'Ecc.za l'ostra sia stata, si come credo ermamente, avvisata e fatta certa ell' esser mio, e quanto vivamente corto nel cuore la memoria della ua volontà et de suoi benefici, non oglio ancor restar di far questo nedesimo offitio con queste lettere, olle quali vengo humilmente a ba-

sciar le mani di Vostra Ecc.za, e renderle infinite grazie di quanto ha fatto per me, e supplicarla anco che perseveri fino alla fine, al che fare non mi spinge desiderio di nuovo grado, ma timor di nuova confusione. Le prego poi perpetua felicità e contentezza, così nostro Signore mi faccia grazia d'accettar i prieghi mei. Di Napoli il xiiii di Marzo del LXII.

Di V. Ecc.za

Humil servitore
DON GABRIELLO FIAMMA

II.

(L. C.)

Al medesimo a Roma

L'Ill.mo et Ecc.mo S.or Marcant.o Colonna usando meco della sua benignità s'è degnato di farmi saper le cose che passano costi contra di me, e quello che V. Ecc.za ha fatto per me, del che son restato tanto in obbligo con la Sua Ecc.za quanto è maggior il bisogno ch'io ho del favor dell'uno e dell'altro e del sostegno in tante persequtio-

tioni. Ho reso grazie a quel Signore tanto cortese e tanto raro, faccio il medesimo a V. Ecc.za tanto amorevole e tanto buona, e di nuovo le raccomando me stesso con tanto maggior affetto quanto è maggior l'effetto che giornalmente esce da V.ra Ecc.za in mio giovamento. Di Napoli il XVI di Marzo del LXII. Di V. Ecc.za

Humil Servitor
DON GABRIELLO FIAMMA

III.

(L. C.)

#### Al medesimo

Ill.mo et Ecc.mo Signore. Per altre mie ho avvisato V.ra Ecc.za del successo delle fatiche mie, le quali si come son state lodate infinitamente dall'universale, così da alcuni maligni et invidiosi sono mal premiate, come V. S. Ill.ma può sapere. Et io l'ho sentite in effetto che jeri sera per commissione del Cardinale Alessandrino mi furono pigliati tutti i scritti miei et notato ogni libro, et ogni minima polizza mia. Questo non mi è grave

venendo la commissione da quel da bene et religiosissimo Signore et dal Santissimo Tribunale della Inquisizione, ma ben mi doglio che gli ne sia data occasione da alcuni maligni et invidiosi emuli miei. Voglio sperare nella bontà di Dio la cui verità Catholica ho sempre predicato con tanto zelo Christiano come V. E. in parte può renderne testimonio: sperarò ancora nell'innocenza mia, nel favore di V. S. Ill.ma, et di tanti altri che mi hanno ascoltato, et nella giustissima et santissima equità di quei Ill.mi Signori della Inquisizione che già mi conoscono et trovarono più presto nelle mie fatiche occasione di premiarmi, o lodarmi, che di condannarme. Attenderò dunque allegramente a finire le prediche et dopo Pasqua me ne venerò volando a Roma per basciare le mani all' Ecc.za V.ra, et riconoscere tante grazie et tanti favori, come meglio potrò, et a rendere conto a quei Ill.mi et R.mi Signori della dottrina mia, anci della Chiesa Catholica.

Non scrivo di mia mano, che mi trovo sdegnato il braccio destro, havendomi levato questa mattina sei ontie di sangue, che mi bisognava per una pestilente ebolizione di sangue nata dal travaglio della predica. Non mi resta più che dire salvo che bascio le mani di V. S. Ill.ma, et con ogni riverenza humilmente me gli raccomando. Di Napoli il XX di Marzo del LXIJ.

Di V. Ecc.za

Humiliss. Ser.re
DON GABRIELLO FIAMMA

IV.

(L. C.)

### Al medesimo

Ill.mo et Ecc.mo Signore. Sono hora per stampare un volume di prediche mie, et desidero che non le stampi se non chi vorrò io con disegno di sollevar in qualche parte i bisogni miei con l'acquisto che spero si farà per questa impresa. V. S. Ill.ma et Ecc.ma può favorir questi miei disegni grandemente, impetrandomi grazia dal Sig. Duca Ecc.mo che nello Stato di Mantua et di Monferrato in alcun luoco suo non si possi stampar o vender

dette prediche mie se non di mia commissione o licenza, gratia che Sua Ecc.za concede a molti et non-dimeno l'haverò per singulare. Io non ho voluto altro mezzo se non quello di V. Ecc.za, perchè so quanto per sua benignità desidera di giovarmi, et però anco ho preso espediente di farle senza altro palese quello ch'io bramo e desidero, et humilmente a V. S. Ill.ma et Ecc.ma mi raccomando. Vinetia il VII Giugno del LXVI.

Di V. S. Ill.ma et Ecc.ma

Humiliss. Ser.e
DON GABRIELLO FIAMMA

V.

(L. C.)

### Al medesimo

Ill.mo et Ecc.mo Sig.re. Questo volume di prediche ch' io mando a V. Ecc.za sono state hora da me poste in luce, come Dio sa, principalmente per mostrar a V. Ecc.za et al mondo ch'io conosco le gratie che mi ha fatto sempre V. Ill.ma Sig.ria però la supplico che voglia volentieri accettar questo dono che

così mi farà benedir le fatiche, le quali io vi ho fatte intorno. Ho voluto dedicarle all' Ill.mo suo fratello e per i meriti suoi et pensando di servire all' intentione ch' ha V. Ecc.za di porlo in quel grado che pose l' Ill.mo et Rev.mo Francesco il che prego Dio che sia presto, et non essendo questa mia per altro a V. Ecc.za humilmente mi raccomando. Venetia il viiij Novembre nel LXVI.

Di V. Ecc.za

Humiliss. Servitore
DON GABRIELLO FIAMMA

### 148

#### GALEAZZO FLORIMONTE

VESCOVO DI SESSA

Queste lettere così semplici e senza ombra di studio, non si crederebbero dettate da un dotto e riputato filosofo, da un vecchio di 83 anni. E meno si crederebbe che in quella tarda età, quell' uomo possedesse una intelligenza così desta ed alacre da ingolfarsi nel Platonismo e così bassamente sentisse di se, che senza tener conto del lungo studio fatto in quelle materie, sottoponesse il suo manoscritto alla revisione di chi ne sapeva meno di lui e nel suo voto si rimettesse per conservarlo o per distruggerlo. Il Florimonte di cui qui si scorge come in uno specchio l'anima candida e modesta, fu autore di uno dei migliori commentari all'Etica di Aristotele che si fossero fino allora veduti, erudito in lettere greche e latine, Vescovo di Aquino poscia di Sessa sua città nativa nella quale morì del 1567 nella età di 89 anni.

T.

# (AUTOGR. CAMPORI)

# A Carlo Gualteruzzi

Mag.co Sig. Si possente è la congettura ch'io fo che voi siate in Roma (che per altro non lo so) et forse in Conclave, che me lo tengo per certo. Et mi parrebbe strano, se per altri messi, et non per voi stesso lo sapessi. Pure comunque sia, mi farete questo piacere, che quando vedrete, et harete occasione di parlar alli nostri Re.mi padroni, quali voi sapete per senno et per lo libro, se all'hora saranno Cardinali, date le mie humilissime et amorevolissime ricomandationi. Et s'alcuno d'essi si trovasse Papa, basato che gli harete un piè per voi, gli basarete l'altro per me. Et se il luogo et il tempo et la conditione della persona lo consentono, praeceptum auriculis hoc instillare memento. Quanta allegrezza ho che sia Papa, tutta è fondata su la speranza che sia buon Papa. Et tra questo mezto attendete a star sano, et amarmi se potete. In Sessa adi XIIIJ d' ottobre MDLIX. All' Ill.mo et oss.mo in eterno mio S.r et pro.n Cardinal di Trento presentate questo mio cuor pieno d'amore et osservanza et saldissima memoria verso quel pelago di cortesia et humiltà et gentilezza.

Quel vostro antico da fratello GAL. V. DI SESSA

II.

(L. c.)

# Al medesimo

Molto Mag.co S.r Carlo. Poichè la S. V. così ben representa il liberal Aprile, io mi prenderò là persona di Marzo mio cortese. M. Cesare Ferranti mi scrive che la S. V. si mostra molto pronta a leggere con la penna in mano il mio scartabello dei ragionamenti Platonici. Et io che appresi in Francia di ringratiar di tutte le cose offerte come donate, ringratio la S. V. della cortese offerta, et di già le mando due ragionamenti Platonici, con patto che prima la S. V. gli tra-

scorra, et trovandoli al suo parere inetti et indegni d'andar fra la gente, me lo dica liberamente perchè io non men volentieri li stracciarò, che li ho scritti. Ma se non vi dispiacessino in tutto, et vi paresse di mancarne, o mutarne, o aggiungerci, mi farete piacere grande a farmel' intendere, et io vi ne terrò maggior obligo, vedendovi far l'officio di Quintilio. Il medesimo scriverei al mio R.mo Mons. di Zara vedendomi tanto contentato da Sua S.ria et dalla vostra di quella lettera al Re Felippo. Se in questo primo ragionamento ove si parla dell'eshortatione che fa Platone a pregare Iddio, vi paio troppo lungo, come da qual' uno è stato detto, cancellatene alcuni di quei luoghi che paiono soverchi. Et cosi in tutto 'l libro do tibi amplissimam notestatem corrigendi, vertendi, et delendi quicquid tibi vi*sum fuerit.* Ma sopra tutto ricordatevi, quod vivo in horas, et desidero veder qualche essito di queste mie faticucce. Et per hora non dico altro, se non che se le parrò importuno ne incolpiate voi stesso, che non vi ricordaste che havevate

a fare con Napoletani. Et sappiate che questi non sono tutti, però che ne tengo in ordine alcuni altri di maggiore lunghezza di questi. Et alla S. V. mi raccomando. In Sessa a XX di luglio MDLXI.

Antico fratello et ser.re
GAL. V. DI SESSA

III. (L. C.) Al medesimo

Da qua ad un poco mi direte, come disse il Berna al Vescovo di Verona

> Tu daresti da far a Brialeo C'haveva cento piedi, e cento mani O Reverendo Misser Giovan Mattheo

Hoggi ho mandato un' altra lettera allo procaccio, et hora gli mando questa con sissantanove juli di moneta papale, che gli debba dare in mano di V. S. la quale ne farà quel che M. Cesare Ferrantio ordinarà, o vero haverà ordinato. Al Procaccio non accade dare altro del porto perchè è pagato. Et alla S. V. quanto posso mi raccomando. In Sessa a di XV di settembre MDLXI.

Il vostro solito

#### IV.

# (L. C.)

#### Al medesimo

Molto Mag.co Sig. Carlo. Volesse Iddio che Sessa stesse lungi da Roma non più che Velletri, ch' io ardirei pregarvi che venesti a starvi meco qualche di, per reformarmi questi ragionamenti platonici, i quali si sono tanto insuperbiti per le vostre laudi, et per quella lettera Filippica, che non si degnano della mia penna. Ma io son filosofo, et me ne vo con quell'Epitteto che 'l Sig. Lottino solea portar in seno, Quae sunt extra nos, nihil ad nos. Priego ben V. S. che quel che non può far da presso faccia da lontano il meglio che può. Et se il Sig. Gerio che conosce bene Filippo dirà che questo non sia pasto da suoi denti, dirò: Ergo detur atteri. aut nulli.

La S. V. si è portata molto bene, ma si poteva portar meglio se quella cosa della famigliarità la dimandava al Sig. Horatio suo figliuolo, et non stare ad aspettare che tornasse il Sig. Gallese. Però la priego, essendo la cosa pendente più tosto da pratica, che da scientia, me ne voglia avvisare lo più presto che può. Et alla S. V. mi raccomando. In Sessa a di 25 d'ottobre MDLXI.

Comprarei a contanti una amorevole salute del nostro Illamo padrone S. Angelo.

Il solito vostro G. V. DI SESSA

### SCIPIONE FORTIGUERRA

DETTO CARTEROMACO

Queste lettere del dottissimo collaboratore di Aldo Manuzio hanno un grande valore non tanto per le notizie che porzono, quanto per essere scritto in volgare e non in greco o in latino, come era solito di fare, carteggiando cogli eruditi suoi amici. È vero ch'ei le infarcisce di parole e frasi latine quasi a dimostrare la ripugnanza ad adoperare un linguaggio che agli occhi suoi cedeva di nobiltà e di gravità agli antichi. Innamorato dei greci volle perfino trasformare grecamente il proprio cognome di Fortiguerra nell'altro di Carteromaco. col quale è comunemente designato e conosciuto. Chiamato a Venezia a insegnare alla gioventù lettere greche e latine, si associò ad Aldo Manuzio nel correggere e nel pubblicare le edizioni dei classici e nel fondare la celebre Accademia Aldina, di cui compilò il regolamento. Da Venezia passò a Roma a cercar ventura e cola fu ospite gradito nelle corti dei Cardinali, finche andato a Firenze con Giulio de Medici che divenne poscia Clemente VII, fu sorpreso dalla morte nella sua nativa citta di Pistoja in età ancor verde, l'anno 1515. Come la maggior parte degli el-

lenisti del suo tempo, l'esercizio continuo dell'insegnare e dell'espurgare i testi degli antichi scrittori, non gli concesse agio di attendere a lavori originali dei quali non lasciò che un'Orazione in lode della lingua greca e alcuni epigrammi. Narrasi però ch' egli avesse in ordine per la stampa molti suoi scritti i quali andarono perduti. Il Ciampi che scrisse la vita del Carteromaco conobbe l'esistenza di queste lettere, ma non potè vederle nè averne notizia. Esse gli avrebbero giovato e riempire le lacune ed a correggere alquante inesattezze del suo lavoro. La data della partenza da Venezia del Carteromaco da lui fissata nel 1506, si vede qui anticipata di due anni. Anche il Fontanini le vide e ne diede ragguaglio ad Apostolo Zeno, che glie ne rese grazie in una lettera del 26 di marzo 1735.

I.

(COD. VATICANO – OTTOBONIANO N. 1511)
Aldo Manuccio Pio Romano Venetia.

Alde salve. Di poi partii di costà non ho mai avute vostre et io pure ne scrissi pel vostro Lodecca (1): stimo l''Accademia non habbi più

<sup>(1)</sup> Così nella copia di questa lettera, ma dorrà forse leggersi Nicolo Giudeco veneziano uno dei componenti l'Accademia Aldina.

bisogno di noi. Il perchè io ho preso altro partito, cioè andarmene insino a Roma et li starmi per questo verno, maxime che mi è occorso una faccenda la quale mi spigne insin là, dove quando sarò si quid votero conferre Academiae lo farò volontieri come io debbo. Don Pietro dice havervi scritto più volte, nè mai ancor lui ha potuto havere una minima risposta, a lui par gran cosa, et io non me ne maraviglio. Novi Aldum. Io da Boma vi scriverò, se non mi risponderete non rescriverò, ut parcam periturae chartae. Voi mi prometteste di mandarmi almanco dieci delle mie orationi (1), nec stetisti promissis. non ho potuto usare un poco di liperalità qui a miei amici in ostenlendis rebus meis, neanco vedere il giudicio loro. Io dico di haver fatto una certa oratione et non la posso mostrare. Havrei caro di incendere se Homero è finito e Demosthene, et se io ne potessi avere ino in Roma, pagando la vettura, perchè sareste cagione che io lo

<sup>(1)</sup> Cioè l'Orazione de laudibus litterarum graecaum da lui recitata per l'apertura delle sue pubblihe lezioni e stampata da Aldo nell'anno stesso.

studiassi con diligenza, et forse lo leggessi là, et intavulassilo uti so-Ico. Il che farebbe anche al proposito vostro ad tempus. Io non attendo ad altro che a intavulare ut parem mihi penum litterarum. Sapete quello haviamo pactuito insieme, voi mi aiutiate coi libri, et io collo studio voi: sta promissis, ct rescribe aliquando come vanno le stampe et Greche e Latine, et unid cogitas, quid Nuntiae tuae, unid Imperator? quid caetera? Messer Bernardino nostro è a Siena ritornato in gratia con Pandolfo: non l'ho visto ancora, ma credo vederlo facendo il viaggio di Roma. Quando volete scrivere dirizzate le lettere a Don Pietro nostro, et lassate el pensiero a lui che me le manderà dovunche io sarò. Raccomandatemi a M. Daniello, al Quirino, al Bembo, al Canale, al Giorgi nostro compare et a M. Bernardo, a Andrea nostro d'Asola, et caeteris Academicis. Et tu vale. Florentiae die XI octobris 1504.

Tuus S. CARTHEROMACUS.

Ił.

# (L. C.)

Aldo Pio Manucio bonarum litterarum Illustratori, Reparatori, Conservatori. Venetia a Sancto Augustino.

Alde salve. Da poi sono in Roma vi ho scritto tre volte, l'ultima fu risposta ad una vostra hebbi qui da uno libraro del Jonta, Scrissivi come ero in casa el Cardinale Grimano acconcio per insegnare a uno nipote, quello a chi insegnava el nostro Hieronimo Aleandro, et io ho assai buona conditione, in modo che me contento perchè sum tandem Romae, et inter libros Graccos, et l'Accademia costà si potrà molto bene provvedere di maestri. poichè è presa la parte come scrivete, nè mancarà huomini. Io desiderarei (come per altre mie vi ho scritto) havere il Demosthene et l'Homero, per poterli et studiare io meo more, et anco per poter leggere a qualcheduno, peroché non c'è manco desiderio quà litterarum Graecarum che sia costà, et caeteri, aut nesciunt docere, aut no-

lunt, nos iidem sumus qui semper. erimusque dum spiritus hos reget artus. Harei caro mi mandaste Giovan Gramatico sopra la Posteriora, et si auid aliud novi vel aracce vel latine est tibi impressum, ex auo discessimus. Per altra mia vi scrissi come haveva visitato Madonna Felice, et lei m'haveva commesso vi scrivessi se havevate stampato niente in latino o in vulgare, fussete contento mandargliene di ciascuna una; non sono poi tornato perchè vorrei poterle dire qualche cosa havessi da voi. A Phedro vi raccomandai come vi avvisaste, lui è tutto vostro, e dice quando può fare qualche cosa per voi lo affatichiate. Scrissivi di Natalino come era... et più volte m'haveva detto come lui stava col Cancelliere del Duca di Lorena, et come stava molto bene, et che non li mancava delli altri partiti, adesso mi dicie M. Alessandro nostro da Bologna, che non è vero lui abbia partito alcuno, et che si sta non troppo bene, perochè dicie portò seco non so che libri in carta buona, e'quali ha venduti et con quelli si vive, et che mancati quelli lui farà male,

però me ha pregato ve ne scriva, se vi pare adesso farlo intendere al padre, aut quid aliud tu videris. Le cinque mie orationi le quali dite mi havete mandate non le ho havute, et desiderole grandemente. perochè me fo pure un poco d'honore qui con questi signori et huomini da bene. Pregovi me ne mandiate qualcuna, ma in modo che io l'habbia quando bene dovessi pagare qualche cosa pella portatura. Per altre mie in processo di qualche dì, v'avvisarò de' miei studi, et quanta commodità me succeda. De' libri voi mi mandarete quelli denari mi avvisarete vi rimetta, vi rimetterò. Avvisate quello fate adesso, et quid cogitas, commenda *me Academiae universae*, pella quale, et particolarmente et in universum, se io posso fare qualche cosa offeritemi a tutta insieme et singulis. Vale et me ama. Romae die 11 decembris 1504.

Tuus s. cartheromacus.

III.

(L. C.)

Aldo Pio Manucio Romano bonarum litterarum Illustraiori, Reparatori, Conservatori. Venetia a Sancto Augustino.

Alde optime salve. Ho ricepute cinque orationi insieme con vostre lettere del di 11 del passato. Piacemi assai che li amici non habbino verso di me conceputo indignatione, sapete ogni homo è tenuto a cercare el fatto suo, benchè l'animo mio in verità era di tornarmene a Venetia quando la cosa fosse..... Andando in lungo, ego disperaveram: dispiacemi bene haveryi dato fatica a voi et... di procurar per me. Io nè a voi nè alla città di Venetia sono per mancare ... oportet velle me, mea fata trahebant in urbem, dove, ringratio Dio, sto bene et molto a mio proposito. De' libri mi volete mandare vi ringratio sommamente, ma non vorrei però farvi questo danno, che voi mi haveste a donar l'intero, sarebbe bene assai quando me faceste piacere, secondo usate alli altri Accademici. Quanto m'avvisate vorreste vi facessi io partecipe delle mie tavole, io non ne posso far niente adesso, primo perchè non ho libro nessuno mio qui appresso di me. nè anco la chiave del forziere, che l'ho in Prato. Di poi perchè stimo questa state haver a venire infin costà con miei padroni, di che n'è stato ragionato, et ego Alde maxime timeo mei libris. Non mi diffido di voi, sed novi facilitatem tuam et liberalitatem. Nihil nosti negarc. Habbiate vi prego pacienza, le fatiche mie ego nimium amo. S'io perdessi quelle, non credo che staria mai contento. Tu non potes uti diligentia in rebus tuis quid in meis faciam spero me tibi cum adero probaturum causam meam. El Demosthene di quel mio compagno farò d'havere li denari, avvisate pure a chi volete li dia qui, o se volete che li dirizzi costi. A Madonna Felice lessi quella particella delle vostre lettere, hebbene grande piacere. et molto vi ringratia, et pregommi la raccomandassi assai a voi, pertanto ve la raccomando, ridebis et licet rideas, lei mi replicò tre o quattro volte tale raccomandatione me disse già come voi li avevate mandato a domandare un Atheneo. perchè lo volevate stampare. Uno mio amico n'ha uno buono et bene scritto, tratto d'uno exemplare di M. Demetrio a Milano. Lui me ha detto se voi lo volete ve lo venderà, el libro è quaranta quinterni et buona lettera, el Vescovo di Camerino li darebbe dodici ducati d'oro in danari, ma lui ne vorrebbe più, et dandolo a voi se ne pigliarebbe libri per quello li vendete, ma vi vorrebbe contare il suo venti ducati. Avvisate se fa per voi, et quello volete che li risponda. Hebbi avviso questi giorni dal vostro ser Andrea d'Asola circa al caso di quel suo debitore, rescrisseli quanto haveva fatto colla donna, come io non poteva strignerli nè fare altro che parole. Credo che harà havuta la lettera, perchè la dirizzai a M. Hieronimo Grimano. Per sua lettera intesi come eravate stato male di che hebbi dispiacere benchè il male era stato leggiero. La stampa Greca havete del tutto intermessa, benchè *rcsumetur* secondo che m'ayyisa Ser Andrea. E libri della Felice Dea credo saranno on'idea nell'animo vostro che verrà mai ad individua; tu videbis. Io non vi sono andato più a visitarla per vergogna perchè mi pare dedisse ci verba. Raccomandatemi a vostri Accademici, et tu cura ut valeas. Romae die 19 aprilis 1505.

Post scripta. Ho parlato a quel mio amico, el quale ha l'Atheneo, et è homo dotto gracce et latine, et è mio compatriota, el quale quando facesse al proposito vostro costà. facendoli voi buona conditione, me hortante, si trasferirebbe costà. Lui è quello del quale voi già mi còmmetteste che io vedessi se voleva venire a stare costà; istà adesso col Castellano parente del Papa, et ha di salario ducati quaranta d'oro larghi; è uso a insegnare greco et latino, sicchè sarebbe molto a proposito se voi voleste valervene in utraque lingua, è costumatissimo e humanissimo. Avvisate quello volete che io faccia perchè ne posso disporre come di me medesimo.

Tuus S. CART.

V.

(L. C.)

Aldo Pio Manucio Romano Graecarum Latinarumque litterarum Illustratori Recuperatori et Conservatori. Venetia a S. Agostino.

Alde ontime salve. Ho una vostra data li 10 del presente, pella quale me confortate non pigli altro partito. Credo per due altre mie, oltre alla prima vi scrissi, havete inteso, come io sono acconcio con San Pietro ad Vincula nipote del Papa et Vicecancelliere (1). Non ho provisione, ma per altro ho ogni commodità et ocio assai. È piaciuto così a qualche mio amico, che io resti qua. Io per me ero per partirmi, et starmi questo verno con M. Bernardino Belanti in Siena, et così gli havevo promesso partendomi dal Grimano. Ma certi miei amici che possono disporre di me mi hanno ritenuto in Roma. Non posso più, ogni modo a Venetia non voglio più venire per stare, habet ea urbs nescio quid genii mihi adversi, ita

<sup>(1)</sup> Galeotto Franciotti della Rovere nipote di Giulio II.

m mihi videar quidquam unn in ea profecturus. A me piace o la resolutione vostra collo ratore, fate pure d'assettare le in buona forma, et quando poi je là assettato, qualche cosa Per adesso io non posso par-Questa state stimo venirvi a re. l'offerire voi le cose vostre pervacaneo. Non so io omnia esse et mea? Quanto al Versappiate come io mi sono afato assai per trovar qualche colo corretto. El Phedro me che haveva non so che cose ette per insino quando era putto, ssemi ne cercherebbe, di poi a detto non li truova. Ha bene tanto che ha havuto il coto della Priapia, el quale vi hanandato, ma dubitando, quello era, che non giugnerebbe a o, non ve lo ho mandato et esso el Phedro mi dice che coo ha prestato, ha voluto proione di rihaverlo fra un mese. ie bisognarebbe voi lo rimane molto presto, et più mi dicie rivessi per sua parte come lui visto, et che è una taverna, t non vale niente, et io così credo, perchè ho visto l'autore, nihil levius neque servilius, parlantissimo: ultimamente me dice le Phedro che tra mandarlo e rimandarlo vi costarà un ducato et non meno, tra tutte queste cose adunque non mi è paruto di mandarvelo; se pure lo vorrete avvisate del vostro animo et manderavisi. Cercherò di quelli altri opuscoli, se si troverà niente, et darovi avviso. Della venatione d'Hadriano havete credo havuto da me uno exemplo secondo dovete emendare quelli errori, li quali havete fatto bene a emendarli, il che riferirò al Cardinale che vi molto affettionato. Pregovi di mandiate qua qualcuno di cotesti Virgilii, maxime uno per Madonna Felice, alla quale spesso ho parlato di voi. El Phedro non è in Urbe. El Phedro è fatto preposito alla Libreria Pontificia. Per un' altra mia vi scrissi della venatione di Xenophonte come desiderarei me la faceste havere quomodocumque, perchè la voglio tradurre, et farne un presente al mio Padrone, et in cam majorem hominis gratiam. Curt ut valeas, et me Academicis omnibus commenda, et praescriim Triphoni nostro. Io ho cominciato a tradurre un poco di Luciano per voi. Parmi fatica non tanto el tradurre quanto lo scrivere, se io havessi uno scrivesse, dittando farei molto meglio, et assai più pure verrò facendo a poco a poco. Ho cominciato da อีเคมะพระราชา e fatto quasi mezzo el Timone. Non ho pigliato el Nigrino perchè non me ricordai dove lassammo. Io per ancora non sono assettato a mio modo, però non studio molto; in dies mi vo meglio assettando, et plus tribuam amicis. Iterum vale. Raccomandatemi all'Ambasciatore di Francia.

Postscripta. Io sono ito dal Cardinale Hadriano, et mostroli quella parte della lettera vostra, il che li fu assai grato. Ragionammo molto di lettere, ac multa etiam de te. Aspetto lo exemplare corretto per darglielo, nec alia occurrunt. Vale iterum, et scrivete spesso, si potes, et dirizzate le lettere al Secretario dell' Ambasciatore veneto. Romae die 19 decembris 1505.

Tuus S. CART.

VI.

(L. C.)

Aldo Pio Manucio Romano bonarum litterarum Recuperatori Instauratori Conservatori. Venelia.

Alde ontime salve. Di poi partii da Bologna in nella Marca non ho mai havuto commodità di scrivervi, et questo è stato perchè continuamente sono stato in moto, et quando qua et quando là, et per certi castelli che non v'arriva se non chi si smarrisce. Finalmente all'ottava di Pasqua ci semo trovati in Roma. Emmi bisognato seguire el Farnese sempre, che mai mi ha voluto lasciare. Hora in Roma io ho lasciato lui, et sono ritornato col Padrone vecchio, perchè mi ha rivoluto, et mostrami un po' più carezze che l'usato, tamen non lasso che io non frequenti anco el Farnese, et riconoscalo come secondo Padrone. Del venir mio costà non ci è ordine più, se non è quando el Cardinale si partisse di Roma, come suol fare ogni state, et lassassemi in mia libertà per uno o due mesi, all'hora potrei venire che credo potria ac-

cadere. Interim non restate voi di seguire el proposito vostro. Io die' quelli opuscoli di Virgilio al Vescovo di Camerino, el quale per viaggio che facemmo da Bologna si parti da noi, et andossene a Fabriano a casa sua, dove lui diceva havere le sue correttioni. Di poi ritornando dal Cardinale io lo domandai se haveva portati quelli opuscoli corretti, mi disse li haveva inandati ad Urbino, dove intendeva essere alcuni buoni esemplari, donde mai in mentre stemmo là potè rihavere detti opuscoli, in modo mi parve mi desse parole, et per questo io non gli volsi dare più molestia. Da Bologna vi scrissi insieme con Don Pietro di quanto havevo parlato con molti Cardinali circa al fatto dell'Accademia. Hora secondo intendo voi non vi veniste mai. Non havete voluto tentare, vostro danno. Forse che havete l'animo altrove, cioè a Salerno, Dum tibi omnia secundent, pure non era male experiri et Romae. Sed tu melius videbis omnia quam nos. Don Pietro nostro ancor lui è fatto cortigiano, et vivit Romae, et ha portato seco il Nonno, et scrive continuamente, et di già ha scritto venti libri. Parmi harebbe bisogno di qualche ducato, secondo intenderete da lui. Parlai con Vangelista libraro che fa le faccende delli heredi di M. Piero che è debitore del socero vostro, dissemi voleva fare obligare la donna al resto del debito, acció se caso niun venisse non resti lui solo legato, et appresso si farà anco più per M. Andrea, che così si ricaveranno più presto quello resta a dare; hora se bisogna io facci più una cosa che un'altra, date avviso. et dirizzate le lettere o volete a questo Vangelista, o volete al Giunta, che tutti due sono miei amici. Io per ancora non ho parlato al Cardinale Hadriano, nè a Phedro, nè a nessun altro amico, però per questa non vi posso avvisare niente. Tu quid agas, aut quid meditere, aveo scire de Virgilio, de Prisciano, et de litteris Graccis. Qua so un mio amico che ha de Ponderibus antiquis. Quando voi ne aveste bisogno, ve lo mandarebbe; ma vorrebbe voi faceste mentione di lui. È huomo studioso et ricco. et elegante, et hospitale. È quello del quale vi ragionammo Cornelio

et io quando eravamo costi. Non accade altro. Raccomandatemi a M. Andrea, allo Aleandro, et caeteris omnibus domesticis, et Ambrosio, et Academicis et a M. Daniele Reniero et Paulo Canali, et caeteris. Romae die 14 Aprilis 1507.

Tuus S. CART.

#### VII.

( L. C.)

Aldo Pio Manucio Graecarum Latinarum litterarum Instauratori. Venctia.

Messer Aldo salve. In questo punto essendo io a botteca di Vangelista li fu portato un mazzo di lettere, fra le quali era una vostra cedola a me, et una lettera di M. Andrea colla Procura. Risponderò brevitera quanto avvisate. Del libro ad Atticum non so chi l'habbia, bene è vero il Beroaldino mi ha detto haver corretti molti lochi ma non donde. Intenderò et darovvi avviso, et così da Phedro, et per altre vie. Li Simposiaci per tutta questa settimana saranno descritti e riveduti precise come stanno nell'exemplare,

è vero sono molto fragmentati et incorretti. Io non ho voluto mutare niente etiam dove mi pareva scorrettione manifesta. Ho lasciato stare come stava Arrizi curia. Sono anco qua, ma non so quante, nè come corrette, vedere, et dabo operam describantur. Li Simposiaci ho detto a Vangelista dia ordine per chi mandarli, perchè fra otto di saranno assoluti. El Nonno s' è havuto da Don Pietro, ma non è riveduto se non in questo modo che ho visto la somma de' libri, et son tutti, et anco pel modo lui ha tenuto di far tante righe quante erano nello exemplare, non s'è potuto lassare versi, se qualche scorrettione v'è, può essere in qualche dittione, et questo si sarebbe veduto quando lui havesse voluto attendere, ma e fugge la fatica, et conjicit culpam in me, dicendo che questa state lo volse rivedere con meco, et che io non volsi. Holli detto in che modo si poteva rivedere questa state, che non era scritto quasi alla metà. Io m' offero adesso di voler corregerlo. non ha voluto, monstrando d'havere assai faccende, et dovere partire ogni di per andare a Fano, che è

acconcio per insegnare a un nipote del Cardinale d'Urbino. Io se non fosse stato che lui aveva in mano cinque ducati del vostro, non li harei fatto dare el resto insino a tanto che non l'havesse riveduto: pure dubitando lui non s'havesse el libro et denari saltem la metà. feci d'havere il libro. Sed heus Alde quando havete a fare più niente con lui *cautius agas*, perochè è huomo assai avaro, tenace, cupido, et nihil pensi habet etiam in amicitia, purchè faccia el fatto suo. Ha voluto una cautione da Vangelista del Plutarco li havete promesso di dare oltre a dieci ducati del Nonno. Se tu si sapis non lo darete che el Nonno sia rivisto. Haec volui scripsisse perchè voi intendiate lui fare con tutti a un medesimo modo, ctiam mecum, al quale me ha levato su non so che libri, et non so come potermeli ritrarre. Non accade altro. Direte a Mes. Andrea che io darò ordine alla cosa sua con Vangelista, et di tutto l'avvisarò. Per adesso non li scrivo per brevità di tempo. Cura ut valcas. Romae die 27 Martii 1508.

S. CARTHEROMACHUS.

## VIII.

(L. C.)

Aldo Pio Manucio Romano bonarum litterarum Propagatori Illustratori Conservatori. Ferrariae.

Alde optime salve. Per una vostra intendo quanto è vostro desiderio d'intendere quello si ha fatto circa la causa vostra. Sappiate adunque come pochi giorni fa M. Gio. Philippo hebbe una lettera da Roma dal Puccio Segretario del Cardinale di Ragona a chi si dirizzarono le prime lettere, et circa la causa vostra scriveva in questa forma. Si doleva essere ripreso di negligenza in causa Aldo, la quale era restata di non expedirsi perchè M. Sigismondo Secretario del Papa era stato malato insino allora. Pure adesso era quasi guarito. Et conciosiachè il Colotio ci sia sollecitissimo, pure ancor io non resto sollecitarlo. Haec Puccius. Ex quibus ego haec colligo. Che el Colotio ha havute le lettere vostre et che sollecita quoad fieri potest. Io ho grandissima fede in el Colotio si pella benevolentia verso di me, si pella observantia

tui nominis, et non dubito che lui non debba fare ogni cosa *in re* vestra et causa. Hora se pare a voi che la cosa proceda in lungo, credo sia culpa temporum, che hanno tenuto malato el segretario et excitato novi moti, che possono facilmente distrahere et Pontificis animum et secretarii. Pure io spero haveremo l'intento nostro. Del sig. Alberto io non ho inteso niente, et ho ben visto qua uno de' suoi servitori, stimo si chiami M. Andrea un certo vecchietto, ma non l'ho parlato. Iatenderò e darovene avviso. Messer Gio. Filippo et M. Paolo si raccomandano a voi, *et ego quo*que. Raccomandatemi a M. nostro di Massa, a M. Gasparo, et al Leoniceno. Vale. Bononiae die 13 Julii 1510.

Tuus S. CARTHEROMACUS.

## CARD. NICOLA DE GADDI

Buon numero di lettere di questo cardinale Fiorentino si comprende nella raccolta di quelle di Principi a Principi, imperocche egli molto si versò nei negozii politici, e fervido fautore del vivere libero della sua patria potentemente si adoperò co' fuorusciti per quell' intento. Così vivendo pieno di questa speranza, stette lungamente in Francia devotissimo a Francesco I che gli donò un vescovado e lo impiegò in cose di suo servizio. Pure alla fine tornò a Firenze non libera e sotto l'ombra medicea morì di 61 anni nel 1552.

# (AUTOGR. CAMPORI)

# A Carlo Gualteruzzi

Mag.co M. Carlo mio car.mo. Io sapevo bene che la S. V. era piena di bontà, di gentilezza, et di cortesia, et l'havevo sempre sentito predicare per così buono amico et per così offitioso quant'altro di questi nostri tempi, et era tanto universale questo predicamento di lei che io harei reputato superfluo ogni testimonio che ci si fosse possuto

aggiungere per farmi credere di lei più di quello che me ne pareva sapere; ma le cortesissime sue di XVIIJ di settembre di Lucca, le VI d'ottobre di Bologna comparse questo di in una medesima hora, mi hanno fatto toccar con mano che io non sapevo il mezzo di quello che potevo sapere, et che hora so delle perfette qualità sue. Restole molto obligato della pena che ha presa scrivendomi si a lungo, si distintamente, si elegantemente, et ancor che Tilesio m' habbia fatti molti servitii de' quali io mi sono tenuto satisfatto, questo solo d'haver dato occasione che io habbia havute queste lettere, vale appresso di me quanto tutti gli altri insieme. Hora per pigliare il possesso delle amorevolissime offerte che la mi fa in dette sue (che sarà in cambio di ringratiarla) comincierò a valermi dell'opera sua indirizzando con questa una mia al R.mo Contarino, et un'altra al R.mo Polo molto miei patroni, et pregando la S. V. come affettionato amico di tutti e tre noi, che le piaccia presentarle, et di più a nome mio baciar humilmente la mano ad ambedua quei Signori et al R.mo Bembo in la cui bona gratia desidero sopra modo essere conservato, et so quanto V. S. vaglia in questo. Ella vedrà se sia cosa alcuna che io possa fare in suo commodo et servitio, et si renderà certa di haver pochi amici che desiderino quanto me di poterle giovare. Non voglio in ultimo non pregarla che scrivendo alla Ser.ma Sig.ra Marchesa di Pescara, sia contenta di fare le mie raccomandationi, et pregarla che faccia qualche mentione di me nelle sue sante orationi, le quali reputo così care et così accette al sommo Dio quanto altre che eschino di bocca mortale. Dio sia con la S. V. Di Lione alli XXVIIJ di ottobre 1541.

A Mons. R.mo Bembo in questi di passati inviai una mia lettera per le mani del Tilesio, penso l'haverà ricevuta. Desidero come ho detto di sopra essere conservato ne la bona gratia di S. S. R.ma.

Vostro buon amico et fratello IL CARD. DE GADDI

### GIAMBATTISTA GUARINI

Le lettere di Gio. Battista Guarini scritte coll'osservanza di tutte quelle regole che l'autore esponeva prolissamente e tediosamente nel suo Trattato del Segretario, sarebbero più studiate e più degne di essere proposte in esempio, quando alla nobiltà della forma e alla florita elocuzione, si accompagnassero la naturalezza e quella dissimulazione di ogni artifizio che rendono così pregiate quelle del Caro, del Guidiccioni e di Torquato Tasso. Un volume di lettere del Cay. Guarini apparve la prima volta in Venezia nel 1593 accolto con grande favore, e ne fu più volte rinnovata l'impressione. Apostolo Zeno nella edizione da lui procurata in Verona di tutte le opere di questo scrittore aveva apparecchiato una copiosa serie di lettere inedite fornitegli in buona parte dal Muratori; ma non essendosi proseguita la stampa oltre il quarto volume, l'intenzione dello Zeno non ebbe effetto. In queste che qui vedono la luce per la prima volta si comprendono le varie fasi della sua vita girovaga e fortunosa, e i vari luoghi che vi sono segnati danno a conoscere le diverse tappe delle sue peregrinazioni in servizio del suo principe o alla

ricerca di nuova servitù. Varia e pure la materia in esse disposta, toccando visi dei suoi interessi, delle sue disgrazie, delle nozze e della tragica fine di Anna sua figlia, del Pastor Fido, de le canzonette ariose per musica e per fi del monumento dell' Ariosto in Ferra a.

T.

# (AUTOGR. CAMPORI)

Al molto mag.co mio Sig.re et
Compadre oss.mo il S.r Gui—do
Cocapane dig.mo Gen.le Fatto— re
di S. Ecc.a a Ferrara.

Molto Mag.co S.re mio oss. oiù. Se ben V. S. si ricorda, io ho = et volte fatto instanza presso a lei al suo Mag.co Collega, che fossese per le SS. VV. espedita quella tra-smutazione di livello, ch' io pa ¬ia ogni anno al R.do M. D. Antonmar ∎te Furlano: si come più amplamen nalhora intesero da me, et hora i= tenderanno dal mio sollecitato= Et perchè le SS. VV. non risolve tero mai, essendo già venuto il termine di S. Michele, nel quale necessario ch' io dia l'ultima ma a questa facenda; prego con tutil core la S. V. che sia content da

di far che M. Maurelio da Turino al quale fu commessa la cura, pigli quelle informationi ch' a la Mag.ca Ĉamera sarà necessario per farla cauta, et poi commettere che sia declarata intorno a ciò la volontà loro, acció ch'io possa esseguir il mio (s'io non m'inganno, et come potran vedere) giustissimo proponimento; che certo ne restarò con quell'obligo a V. S. et al Mag.co suo Collega che si può maggiore, et tanto più a lei, quanto che questo non è 'l primo favore che io habbia ricevuto da lei. Et non essendo questa mia per altro, io restandole al solito servidore, le bacio le mani, et le prego da Dio N. S. ogni felicità. Di Verona li XX di Settembre MDLXVIII.

Di V. S. molto mag.ca

Aff.o Ser.re et Compadre BATT. GUARINO

II.

( ARCH. COCCAPANI )

Al medesimo

Molto Ill.mo S.r mio et compare Dess.mo. S. A. manda l'Acciaiuolo Cancelliere per le poste a Bologna con un Corrière et senza servitore, però V. S. sarà contenta fargli dar il danaro che per tal viaggio le parrà che sia necessario et quantoprima, perchè se ne va con moltadiligenza. Et a V. S. bacio la mano-

Di V. S. M.o Ill.ma.

S.re et Compare aff.mo
B. GUARINO

III.

(L. C.)

# Al medesimo

Molto Mag.co S.r et compadross.mo. Voglio credere che V. fin hora havrà inteso dal S.r Pigna ch'io sborsai li danari a Scaramuccia M.ro delle poste di S. Achel vostro M. Cristoforo haves fatto pagar al suo Agente per transito della sua caroccia: a ch fare fui persuaso da le parole de S.r Bonifaccio Ambasciatore che mi fè fede che 'l S.r Pigna gli haves promesso di fargli far il mandato. Hor s'io sono stato corrivo in da de' miei, priego V. S. a far di modo che d'un opera buona io no

sia lapidato, procurando che mi sian pagati altrettanti; i quali se V. S. farà dare in man del presente mio M.o di casa saran benissimo dati. Io poi vivo con desiderio di servirla et aspetto occasione di poterlo, come infinitamente obligato a V. S. alla quale per non haver che dirle altro, bacio la mano; pregando Dio che la faccia longamente felice. Di Torino li XXVIII d'Agosto MDLXX.

Di V. S. Molto Mag.ca.

Aff.mo S.re et Compadre
BATT. GUARINO

#### IV.

All' Ill.mo et Ecc.mo Sig.re mio S.r et padron colend.mo il Signor Duca di Ferrara.

Ill.mo et Ecc.mo S.r mio S.re et padron colend.mo. Questa mattina il S.r Duca mi ha dato nuova d'un Tremuoto così terribile fatto in Ferrara, che son restato attonito, pensando alle ruine di tanta importanza raccontemi da S. A. la quale mi ha poi consolato infinitamente che V. E. con tutta la Casa si è

salvata. Di che ne ringratio la bontà divina: che se bene questa sciagura è grande, con la salute però di V. E. si può riparar ad ogni danno, et consolar ogni mestizia. Supplico quanto più so et posso V. E. a voler commettere che sia dato minuto aviso d'ogni particolare così d'edifici ruinati. come persone morte: sperando in Dio che il male possa riuscir molto minore della fama sparsa qui per le lettere del S.re Amb.re di S. A. residente costi, il quale ha spedito subito una staffetta.

Il S.r Duca mostra sentirne infinito dolore, et mi ha detto parole grandi et per corrisponder con offici esteriori ha deliberato di mandar questo gentil uomo, ancor ch'io cercassi con termini di ceremonie di persuaderlo che non pigliasse questo incommodo, sinchè non si sapesse da V. E. medesima questo fatto. Nondimeno ha voluto prevenire. Il Gentiluomo che è il Collonello Guido Piovena, Mastro Campo della Cavalleria di S. A. fatta di nuovo, et molto amato da S. A. et stimato in questa Corte. Altro non ho che dire a V. E. se

non che con ogni riverenza le bacio la mano. Di Torino li XXV di Novembre MDLXX.

Di V. E. Ill.ma

Hum.o et devotiss. ser.re

V.

(BIBL. ESTENSE)

Al medesimo

Ill.mo et Ecc.mo S.r mio Signore et padron colendissimo. Mando a V. Ecc.a il discorso fatto cosi con molta fretta, come transcritto, per modo che non sarà maraviglia che vi siano di molti errori nell'uno et l'altro genere: la supplico humilmente a volere accettar tutto dall'infinita mia devotione la quale non può errare, se ben forse ha errato il giudicio. Quando ella sarà tornata, et le piacerà ch'io rivegga la scrittura, mi darà l'animo di migliorarla assai: perchè questa è la prima spiegatura nata a punto come la penna l'ha portata in quelle pochissime hore che m' avanzavano per cammino. Et a V. Ecc. humilissimamente bacio la mano

con pregar N. S. Dio che le conceda il desiderato fine d'ogni suo pensiero. Di Ferrara li XI di Ottobre MDLXXIII.

Di V. Ecc. Ill.ma.

Humiliss.mo et devotiss.o ser.e BATT. GUARINO

#### VI.

(ARCH. ESTENSE)

Al Ser.mo Signore mio Signore et Patron Col.mo Il Sig. Duca di Ferrara.

Ser.mo Sig.re mio Sig.re e Patron Col.mo. Mando all' A. V. la Canzonetta ariosa secondo quella intentione che mi fu accennata da lei; la quale ho pensato che sia per riuscire molto più vaga colla risposta ch' ella vedrà all' incontro. L' una et l' altra dà nell' estremo, quella di troppa gelosia, questa di soverchia tenerezza per non dir viltà. Ho poi anche voluto per servire alla Musica, ch' elle s' accordino in un terzo comun concetto, che si confaccia ad ambedue. Sopra tutto è d'avertire che ciascheduna

stanza va letta con la sua risposta, perciochè se si leggesse l'una canzonetta continovamente et poi l'altra, perderebbono assai della loro natia vaghezza, essendo esse state fatte con tale ordine, che l'una particella risponda all'altra et per questo le ho distinte con quelle linee che V. A. vedrà, alla quale riverentemente m'inchino, et prego da Dio suprema felicità.

Di Ferrara li 8 Novembre 1580.

Di V. A. Ser.ma

Humiliss.mo et Devotiss.mo Ser.
B. GUARINI

## VII.

Al Molto Mag.co et Ecc.mo Signore il Sig. Camillo Coccapani in corte dell' Ecc.o D. Alfonso d'Este.

Molto mag.co et ecc.mo S.r mio. Virgilio dice più d'una volta: Non mihi si linguae centum sint oraque centum il qual concetto a me par di ricordarmi che sia d'Homero; ma perchè son qui alla mia villa senza libri et è troppo lunga la via di Padova, prego V. S. a voler fare un poco di studio per

me, et trovandolo in Homero, mandarmi il luogo in una sua pollicetta che me ne farà favor singolare. Mandandola in casa del S.r Cornelio dove sarà mia mogliè, et a lei raccomandandola, havrà felice ricapito. Et a V. S. bacio la mano. Dalla Guarina li 7 luglio 1584.

S.re di V. S.

BATT. GUARINO

VIII.

(BIBL. ESTENSE)

A S. A. Serenissima

Ser.mo Sig. mio Signore et padron colend.mo. Giunsi hiersera qui secondo l'ordine che V. A. mi ha fatto dare per dar effetto alle nozze dell' Anna mia figliuola. Starò attendendo quello che da lei mi sarà comandato ch' io faccia per questo effetto. Et senza più a V. A. humilmente inchinandomi bacio la

mano, et prego ogni cosa da lei disiderata. Di Ferrara li XIII Agosto 1585 (1).

Hum.mo et devotiss.mo Ser.re

#### IX.

Al Ser.mo Sig.re mio Sig.re et Padron Colend.mo il S.r Duca di Ferrara.

Se.mo Sig.re mio Sig.re et Padron Colend.mo. Mando i quattro atti della mia favola (2) a V. A. et questi poco corretti per colpa di copisti poco intendenti. Se da se stessa gli leggerà, perdoni tutti gli errori a chi scrisse, ma facendola leggere ne perdoni molti altri al lettore; che malamente potrà servirla con gusto, se non è ben prima prattico et del carattere et molto più dell'opera stessa.

(2) li Pastor Fido che fu rappresentato la prima volta in Torino nelle nozze del Duca Cario Emanuele di Savoja e Caterina d'Austria.

<sup>(1)</sup> In data così segnata nell'autografo è errata dovendo leggervisi 1581, perchè appunto nell'agosto di quest' anno furono celebrate 1) nozze di Anna Guarlni col Co. Ercole Trotti.

Sono poi già trascritte tutte le parti: le gnali havendole a dar fuori come ricerca la brevità del tempo. et la lunghezza di molte, et anche il bisogno che si ha di essercitarle; portano molto pericolo che non sieno copiate da quei medesimi che le havranno a recitare; et però supplico V. A. che si degni di ordinare a qual de' suoi Ministri le piacerà, non ci essendo che il S.r Imola, che faccia loro espressa commessione in nome di lei, che non debbiano nè mostrarle, nè recitarle a persona che sia: et molto meno levarne copia: che veramente non mi assicuro di darle fuori senza questo difensivo. Nè credo già che sia mente di V. A. che le fatiche mie di quattro anni vadano in mano d'altri. Et a lei con ogni rispetto m'inchino, et prego Dio che le conceda ogni desiderata prosperità. Di Ferrara li 25 di 9.bre 1584.

Di V. A. Ser.ma.

Hum.mo et devot.mo ser.re
BATT. GUARINO

# X,

# (ARCHIVIO ESTENSE)

All' Ser.mo sig.re mio sig.re et Padrone Colend.mo il Sig. Duca di Ferrara.

Ser.mo Sig.re mio Sig.re et Padrone Colend.mo - Mi sono provato non solo di acommodare il Dialogo nella chiusa, secondo quella intentione che V. A. me ne diè. ma di ridurlo ancora in tutte le parti sue a quelle si strette leggi che da lei mi furono prescritte da doversi esseguire in un'altro. Le quali sono: il medesimo verso quando mesto et quando ridente replicato da tuttatre le parti separate, et da due sole unite, non senza occasione et proposito, et con la chiusa tutt'allegra et ridente, che darà molta materia al musico d'impiegarci bene l'opera et arte sua. Et vedrà anche l'A. V. ch' io fo cantare ciascheduno accoppiato: in modo, che non ne resta alcuno che non si pruovi con l'altro. Se io non mi sarò ben apposto servirà per essemplare et modello degli altri, se anche non giovarà tuttavia per apparare quello che dovrà farsi da quello che non s'è fatto. Et a V. A. humilmente m'inchino, et prego ogni desiderata essaltatione et prosperità. Di Ferrara li 28 Novembre 1584.

Di V. A. Ser.ma.

Humilissimo et Devotissimo serv.re
B. Guarino

XI.

(BIB. ESTENSE)

Al medesimo.

Ser.mo Sig.re et Padron Colend.mo – Se bene sono alquanti di che fu finita di trascrivere la pastorale, nientedimeno perchè si andava dicendo del ritorno di V. A, l'ho trattenuta: ma vedendo che tarda non ho voluto più differire a mandargliela, che sarà quanto mi occorre con ln presente, facendo humilmente riverenza a V. A. alla quale prego da N. S. Dio ogni prosperità. Di Ferrara li 6 di Gennaio 1585.

Di V. A. Ser.ma

Humil.o et devotiss.o ser.re

XII.

(ARCH. COCCAPANI)

Al Molto Ill.re S.r mio et compare oss.mo il S.r Fatlor Coccapane

Molto Ill.re Sig. mio et compare oss.mo - Alessandro mio figliuolo esibitore della presente ha ordine da me di visitar a mio nome V. S. et di ridurle in memoria l'antico mio desiderio et debbito di servirla. Pregherallo eziandio caldamente d'una grazia che io desidero d'ottenere per mezzo suo, in virtù di quel cortese amore che ha mostrato versodi me sempre, et verso tutte le cose mie. tanto più essendo cosa per quanto io mi ricordo altre volte conceduta a chi per avvenfura non è tanto servitore a V. S. quanto son io. Sarà ella dunque contenta di vederlo et ascoltarlo volontieri, prestando alla viva voce di lui la medesima fede che farebbe a me stesso, ch' io glie n' havrò singolarissimo obligo, Che sarà il fine col baciarle la mano, et pregarle ogni desiderata felicità. Dalla Guarina li 20 di Luglio 1589.

Di V. S. Molto Ill.re
Aff.mo Ser.re et Compare

B. GUARINI

# XIII.

(L C.)

# Al medesimo

Molto Ill.re mio S.re et Compare oss.mo - V. S. mi ha fatti tre gran servigi in un solo, levate quelle mie robe di pericolo, acccomodatomi del denaro, et fattolo volontieri. Di che io si come non havrei saputo disiderar più, così non havea tanto nè richiesto, nè meritato. Sarà mio debito di serbarne memoria al pari della mia vita et dove l'occasione mi si offrirà far in modo che conosca di haver fatto servitio a persona che non è ingrata. Procurerò che il denaro sia in essere quanto prima per dovernela rimborsare. Il che spero che debba essere innanzi che vada fuori il carnevale, non potendo indugiar molto più l'Emiliani già affittuale delle possessioni di mia nuora a sborsarmi trecento scudi. Intanto prego V. S. a perdonarmi dell'incomodo. Et le bacio la mano con augurarle ogni felicità. Di Padova li 8 di Feb. 1590.

Di V. S. Molto Ill.re

Aff.mo Ser.re et Compare aff.mo B, GUARINI

## XIV.

# (L. C.)

# Al medesimo

Molto Ill.re S.r mio et compare aff.mo - Intendo che quell'infametto del Romeo già dignissimo capo dei birri, ha messo in camara un suo pretenso credito con la heredità di mia nuora, nè mi meraviglio che faccia questo a me il quale mentre fui segretario l'ho favorito. consigliato, sostenuto più che non meritò, essendo proprio di pari suoi l'ingratitudine; ma mi pare bene molto strano che si habbia a lui solo credere che non ha niun honore nè niuna fede, et mettere in camara al solo detto di lui un debito non provato, che provarlo egli non può. Sappia V. S. che questa è una furberia, perocchè quando per servitio di detta mia nuora furono mandati fuori li birri, egli fu quello che li mandò, et io il quale ogni hora l'haveva co' suoi memoriali all'orecchio, et con le sue querele, gli addimandai quello che mi doveva costare quest' andata di birri, non essendo io punto informato delle sue ladrerie; mi rispose che niente altro che certe poche spese per li detti birri, che non arrivavano a 4 o 6 scudi, ond'io lasciai che andassero, che s'egli mi havesse detto quello che hora dice, non l'havrei fatto. Or che sia vero, nè allora, nè da poi mentre sono stato in Ferrara, il ghiotto me n'ha parlato mai, nè mai sentitone cosa alcuna. Hora io dico che non so quello ch'egli si dica, et che meco si è accontato di non dover domandarmi nè pretendere per quel fatto cosa niuna, et però esso è il debitore non io : così mi ha promesso, et così siam rimasti d'accordo. Prego V. S. a non voler lasciarmi far torto: perchè in verità la cosa stà così; et perciò non debbo io sotto la promessa et la parola sua haver permesso che vadano i birri, et poi volermi per debitore. Veggasi prima se il credito è chiaro et poi mettasi in Camara, et s'egli dice che altramente sia, di quel ch'io dico, mente come un infame, et da quel ch'è passato V. S. può ben congetturare che così sia, oltre che non mi pare che la mia fede si debba mettere a paragone di quella d'uno svergognato com'egli è. S.r. Compar mio S.re io la prego di nuovo a voler prendere la mia protezione contra costui ch'io glie n'havrò obligo singolare. Et col fine le bacio la mano et prego ogni contento. Di Padova li 16 di Feb. 1590.

Di V. S. Molto Ill.re

Aff. Ser.re et obb.mo Compare B. Guarini

XV.

(L. C.)

## Al medesimo

Molto Ill.re Sig.re et Compare obb.mo – Ho inteso dalle lettere di M. Niccolo Zarlato quello che V. S. m' accenna con le sue ultime, ciò è di havere sborsato a quel ghiotto di Fanetto i denari per lo riscatto del mio collaro, che in verità è stato un servltio tanto importante ch' io non ho parole che bastino a renderlene le dovute grazie. V. S. mi farà favore di significarmi tutto quello che importano li due sborsi da lei fatti a mio prò, acciochè quan-

to più tosto io possa provvedere del denaro per soddisfarnela. Intanto sappia di haver contratto meco un debito d'amore et di cortesia, che non si può pagar con tutto l'oro del mondo; si oome sempre mi sforzerò di far con tutte le forze mie ch'ella conosca in me prontissima volontà di servirla, poichè nel resto non mi lascia la mia fortuna offerir quello che sarebbe più convenevole testimonio dei mio gran debbito. Bacio la mano a V. S. et le prego ogni felicità da N. S. Dio. Di Vinegia li 27 di Feb. 1590.

Di V. S. Molto Ill.re

Aff.mo Ser.re et Compare obb.mo
B. GUARINI

# XVI.

(ARCH. ESTENSE)

All' Ill.mo et Ecc.mo S.r et P.ron mio Oss.mo il S.r D. Cesare d'Este.

Ill.mo et Ecc.mo S.re et Padron mio Oss.mo. — Ancorachè Alessandro mio figliuolo habbia ordine da me di render immortali grazie a V. E.za Ill.ma del pensiero che l'è caduto nell' animo di favorire si altamente la rappresentazione del mio Pastorfido, ho nondimeno giudicato mio debbito di fare il medesimo anch' io con queste poche righe, ancorachè nè con queste, nè con quante parole io sapessi mai dire, ne con quant' opere io sapessi mai fare, conosco di non poter esprimere a pieno l'obligo mio. La medesima gentilezza di V. E.za Ill.ma la qual si è mossa a procurarmi tanto honore et favore, sia anche quella che s'appaghi della mia pronta et divota intenzione, accompagnata con un mio antichissimo disiderio di servirla, che in me si va rinovando tanto maggiore, quanto ella ogni di più va rinovando in

me le sue grazie. Bacio le mani di V. E. Ill.ma alla quale prego ogni felicità.

Di Pad.a li 22 di marzo 1590.

Di V. Ecc.a Ill.ma

Humilissimo Servitore

B. GUARINI.

### XVII.

(L. C.)

All' Ecc.mo et Hon.mo il Sr Antonio Riccobuono a Vinegia.

Ecc.mo S.r Hon.mo. — Qui s'è sparsa una voce, ch' io cerco la lettura delle Morali. Et ancora che questo non possa esser credibile appresso di coloro, che mi conoscono, et senza passione giudican delle cose; nondimeno perchè i maligni non facciano i contrapunti, ne ho voluto avvisare V. S. pregandola, che truovi occasione di difendere l'honor mio. I capi della difesa son questi quantunque notissimi a lei.

Io che nel corso di 25 anni servendo il mio Prencipe, ho fatto tante et tanto honorate legazioni.

Io che non solo ho nella mia patria esercitate, ma volontariamente rinunziato le più nobili dignità, per non patire indignità.

Io che sono stato e sarei ettualmente riformatore dello studio in Torino, se chi può più di me non me vi havesse tolto il possesso.

Io finalmente che per la grazia di Dio mi trovo havere in casa tre milla scudi di entrata, domanderò, tenterò, penserò, sognerò d'havere lettura straordinaria, se anche fosse in Athene? Bisognerà, che prima divenga pazzo da incatenare, et mi scorda d'essere quel che sono. S. Ant.o mio V. S. habbia, com' hebbe sempre raccomandato il mio honore et la mia riputazione, et le bacio le mani.

Di Padova li 4 gen.o 1591.

Di V. S. Ecc.ma

Umilissimo Servitore
B. Guarini.

#### XXIII.

(ARCHIVIO COCCAPANI)

A M. Guido Coccapani

Molto Ill.re S.re et Compare oss.mo – L'esibitore della presente ha ordine da me di salutare a mio nome V. S. et di darle conto di me et delle cose mie, non perch'io creda ch'ella non ne sia informatissima, ma per mostrar la stima che ragionevolmente io fo di lei et del cortese amore che si compiace portarmi. So certo ch'egli farà l'ufli-

cio più efficacemente, ch' egli saprà, con tutto ciò non giungerebbe al segno del pesiderio et debbito mio se fosse Cicerone, o Demostene. Prego V. S. che voglia vederlo et ascoltarlo ben volontieri per amor mio, prestandoli quella medesima fede che farebbe a me stesso, ch' io gliene resterò con molto obbligo. Intanto vivo secondo il mio solito suo aff.mo et obb.mo ser.re et attendo i suoi da me desideratissimi comandamenti: che sarà il fine con baciarle la mano et pregarle ogni bene. Di Mantova li 22 di Ag.to 1593.

Di V. S. M. Ill.re

S.re et Compare di tutto cuore B. Guarino

XX.

(L. C.)

Al medesimo

M. Ill.re Sig.re – Io venni a Roma per allogare si come ho fatto un mio figliuolo nel seminario de'P.ri Gesuiti: luogo ottenuto da me con molto favore, perchè si suol penare gli anni interi. Mi fermerò qui fin

a Pasca, perchè la stanza mi piace assai, et ci sono ben veduto et honorato da tutti et in particolare da S.ri Nepoti di S. S.tà Cardinali. Ho voluto darne parte a V. S. perch'essa sappia dov' io mi trovo, acciochè possa favorirmi de'suoi comandamenti; si come ne la prego di tutto cuore. Premetto a V. S. ch' io non vissi mai sì contento come hora sono: havendo scaricato tutte le some che mi davano affanno, et vivendo in una gran città come questa dove ho conversazione secondo il mio gusto, et si vede, et si pratica ogni di cose grandi. Bacio la mano a V. S. et le prego felicità. Di Roma li 10 di Xbre 1593.

Di V. S. Molto Ill.re

Aff.mo ser.re et Compare

B. GUARINO

# XX. (1)

# (AUTOGR. CAMPORI)

Agli Ill.mi SS.ri et pron. miei S,ri il Sig.r Cav.re Fra Giovanni et Enzio Bentivogli etc.

Ill.mi SS.ri miei pron. oss.mi -Le SS. VV. Ill.me vedranno quel ch' io scrivo delle cose loro alla S.ra Marchesa et però con la presente non starò a replicare il medesimo riportandomi a quello, che ne vedranno. Vedrenno ancora quel che io scrivo in materia di quel ribaldo di Girolamo indegno mio figliuolo contro il quale per honor del mio sangue et mio, intendo di procedere come complice scelerato della morte della mia innocente figliuola, la quale se non fosse stata così strettamente congiunta di sangue con le SS. V.re Ill.me spererei che solo per amor mio che le son servitore et per conservar l'onor della mia casa volentieri si adoprerebbono a

<sup>(1)</sup> Questa lettera é scritta nell'impeto del dolore e dello sdegno per la predita della figlia dell'autore, uccisa dal marito coll'assistenza di Girolamo fratello di essa. La narrazione di quel tragico avvenimento fu data da noi nella Nuova Antologia (Ottobre 1869).

favor mio. Tanto più lo debbo sperare, trattandosi di conservar la fama di una che fu sua prima cugina, contra un malvagio et diabolico fratello che l'ha uccisa, et trama di uccider l'onore di casa sua. Et però Sig.ri io vi prego e scongiuro per quanto v'è caro l'onor mio et la molta osservanza ch'io porto et porterò sempre alla sua Ill.ma casa, che non mi vogliano mancare della loro protezione, con la qual sola io spero di portar il negotio al fine desiderato.

Non dirò più parole, poichè mi pare di far torto alla virtù loro mostrando con preghiere più affettate di dubitarne. Io sò ch' elle m' amano, et io non ho confidenza in persona dei mondo più che nella loro protezione, spero anche nella loro bontà che saranno prontissime al mio soccorso. Et col fine bacio loro le mani, et prego ogni desiderato contento. Di Finale li 3 di Xbre 1599.

Delle SS. VV. Ill.me

Aff.mo Ser.re et Zio B. GUARINI

#### XXI.

(L. C.)

All'Illmo S.r mio P. sempre oss.mo il Sig. Cav. Gio. Bentivogli.

Ill.mo S.r mio S.re oss.mo - Ho intesa con mio grandissimo dolore prima la morte, che la malattia dell'Ill.ma S.ra Lucrezia sorella di V.S. Ill.ma et benchè io non habbia nè da lei, nè da altri di sua casa alcun avviso di questo, honne nondimeno confronti tali da molte parti, che io mi sono assicurato di poterne passare con essolei questo amarissimo ma molto debbito ufficio. Il quale so che sarà da lei ricevuto per un sincero affetto di condoglianza conveniente ai tanti rispetti, et di sangue, et d'osservanza, et d'amore, senza ch'io m'affatichi molto a certificarnela con parole. Così piacesse a Dio ch'io potessi recare a lei, et alla S.ra Marchesa quella consolazione che ricerca una perdita tanto grave: ch'io 'I farei col sangue non che coll' inchiostro. Ma poichè la vera consolazione vien da colui che solo è

padrone et della vita e della morte, habbiamo tutti da pregare S. Divina M.tà che si degni di concederne quella, che più le piace, poiche dalla sua santa mano che ci governa con invisibile providenza non può venire se non cosa buona, et salutare all' anima nostra.

Et perchè queste sono piaghe, che quanto più si maneggiano tanto più dolgono, farò fine, con pregare V.S. Ill.ma a far questo medesimo ufficio di condoglianza con la S.ra Marchesa sua madre, et mia s.ra alla quale et a lei col maggior affetto ch' io posso bacio la mano et prego molta consolazione. Di Padova li 6 di Maggio 1602.

Di V.S. Ill.ma

Aff.mo Ser. re et Zio B. GUARINI

#### XXII.

(L. C.)

Al Molto Ill.re S.r mio oss.mo il S.r Ludovico Ariosti - Ferrara (1).

Molto Ill're S.r mio oss.mo - L'avviso che V. S. si è compiaciuta di darmi del felice progresso che fa l'opera sua nobilissima del deposito. mi è stato carissimo per tutti quei rispetti ch'a lei sono più noti di quello che bisogni con mie parole significargli. Quanto al dubbio ch'ella mi promuove pur anche con la sua nuovamente, io non so che mi dire più di quello che scrissi già a Guarin mio figliuolo che me ne diè il primo motto. Proposi il dubbio nell' Accademia nostra Romana fornita di scelti ingegni, et non contento di questo il conferii con li due padri Steffonio et Famiani et tutti di comune consenso affermarono che l'aggiunta dell'Epitafio

<sup>(1)</sup> Questa lettera versa su lo stesso argomon'o delle tie pubblicate in Ferrara nel 1845 per occasione di nozze. Il deposito di cui qui si discorre, è il monumento eretto al grande Ariosto dal suo pronipote omonimo.

stava ottimamnte in modo che non saprei che far più. Hieri il detto P.re Steffonio mi disse che il S.re Ariosto gli haveva mandati altri epitaffi, e in versi e in prosa et hebbi carissimo che questo buon padre che tanto vale della lingua latina sciegliesse il meglio di tutti. non havendo io altro fine che di honorare l'ossa di quel grand' huomo. Mi disse ancora che risponderebbe, et ne direbbe il suo parere. Hor vede V. S. che il meglio è ridotto in mano di un valentuomo. Et però faccia ella del mio quel che le piace, et ponga o tutto, o parte, o lievilo, tutto mi sarà caro perch'io so che tutto tenderà a un fin comune di far cosa che sia degna di si onorato deposito. Non voglio restar di dire che gli esempi proposti da quegli oppositori non fanno punto a proposito, perciochè Virgilio fu un poveraccio d'una villa del Mantovano, et non solo non hebbe mai honori ma non fu nè anche atto d'havergli. Il Petrarca altresi fu quasi sempre esule della patria, et vagabondo, et menò sempre vita o privata o servile. Torno a dire al S.r Ludovico ch'io

mi rimetto in tutto et per tutto a lei, alla quale bacio per fin la mano et prego molta felicità. Di Roma l'ultimo di Febraio 1612.

Mi scordava di dirle che il pensiero dell'orazione non mi spiacerebbe quend'ella si facesse nell'amniversario della morte della persona lodata. Altrimenti mi parrebbe affettazione. Me ne rimetto.

Di V. S. Molto Ill.re

S.r aff.mo B. GUARINI

#### STEFANO GUAZZO

(AUTOGR. CAMPORI)

Questa lettera ceremoniosa e studiata è opera di uno di que letterati che facevano particolare studio dell' arte epistolare, e ne davano pubblico saggio per le stampe, Il Guazzo fu altresì dottore, poeta, autore di un lodato trattato della Civil Conversazione tradotto in francese e in spagnolo e promotore di un' accademia nella sua nativa città di Casale ch'egli abbandonò negli ultimi anni della sua vita per trasferirsi a Pavia, dove morì di 63 anni nel 1593,

All' Ill.mo et Ecc.mo Prencipe mio Sig. et Pad. osser.mo il Sig. Cesare Gonzaga.

Ill.mo et. Eco.mo sig. et P.ron oss.mo. — S' egli è il vero, che non mai, o ben di rado alberghino giustamente in noi la prudenza et la fortuna, quanta gloria et quanta special gratia è quella di V. Ecc. poichè il mondo resta hormai io dubbio quai nome prima le si debba qua giù o più compiuto

segno del amor suo, che dopo tanti beni ch' ella possiede, porle avanti la disiderata vista di questo caro figliuolo et dolce Prencipe, che hora le è nato, nel quale come in chiarissimo specchio ella potrà rimirare tutte le sue gratie. Ma la principal cagione, che mi muove a stimar V. Ecc. felicissima è il sapere ch' essa giudiciosamente conosce la felicità sua, et umilmente dalls divina bontà la riconosce. Hor perche me ne rallegro con lei più di cuore, et più ne godo in me stesso, che non so con parole esprimere, mi risolvo di non far più lunga lettera, ma di starmene a vedere et pregare con l'affetto di vero servitore che quella liberal mano d'onde sono usciti questi doni si stenda anco a mantenerne V. Ecc. in lungo possesso et farla contenta d'ogni altro suo desiderio. Et qui me le inchino humilmente

Di Casale il 29 di Luglio 1563.

Di V. Ecc.

Dev.mo Serv.re ST.NO GUAZZO

### IACOPO GUICCIARDINI

(L. C.)

Non altro sappiamo di costui se non che fu ammesso nell' Ordine Gerosolomitano nel 1583 e che morì del 1599. Queste quattro lettere scritte nella lingua parlata dai florentini di quel tempo sono da tenersi in pregio; la seconda in particolar modo per il brio della narrazione.

Al Molto Mag.co et hon, do fratello m. Giovanni di Lod.co Ridolfi in Roma.

Molto Mag.co fratello oss.mo—Sabato passato fu mia ultima, di poi non ho vostra, che me ne maraviglio, harò caro intendere da quel che è nato; ho ben visto una vostra lettera che scrivevi a vostra madre, per la qualo veddi il vostro bene stare raffermato da Iacopo vostro servitore, della qual cosa ho sentito piacere infinito. Io sto benissimo insieme con tutti li amici, de' quali vi darò per questa ragguaglio. La prima cosa, m. France-

sco Rucellai sta benissimo, et se n' andò in villa due o tre giorni sono, non so come si possa havere lasciato la sua Maddalena, pure si potrebbe in su questi di santi essere un poco convertito per gli avvertimenti d'Agnolo Strozzi, il quale è ito duo giorni seco a spasso et non si può più seco, et mi domandava che pratiche erano le sue, una sera in sul ponte a solo a solo: io gli diceva quel ch'io ne sapevo per farlo un poco arrabbiare, et mi credeva qualche poco, perchè m'haveva visto seco molte volte, et vi so dire non gli pareva giuoco, et mi domandava se facilmente se ne sarebbe spiccato: io gli dicevo di no, tanto che gl'arrabbiava davvero. Cecchino ci sarà fra tre o quattro giorni. Girolamo poverone rinega il mondo che è sfilato morto, et non vuol fare quello gli dico, ciò è che rivedessi qualche volta L. M. L. et dessi su se volessi guarire perchė da poi che voi vi partisti è stato sempre vergine e puro, et ha preso una via da non guarire mai: attende a passare il tempo in queste chiese et di quel si pasce come Palla il quale ha mutato et

tolto la Contessina d'Argo et dà in niente.

Il nostro m. Giovanni è diventato si diabolico che non è possibile reggere seco, tanto che fil filo ne facciamo lui et jo una mano. Gli è innamorato della madre di L. M. L. et evvi stato in casa sua una volta sola ch' io vi andai a dormire, et mi stimola ch'io gli porti i polli del che non ne fo altro. Questa settimana santa in cambio di venire la sera alle compagnie, egli andava in sulla piazza di Santo Spirito a rubare i sassi a' frati per inurare, chè rassetta la sua casina, et non lo vuol confessare, pure un tratto vi fu chiappato et non lo può negare, si che vedete come gli è fatto. Il nostro Scalo è diventato maggiore baccellaccio del mondo tanto ch' io gli ho levato le mani da dosso. El C. da santa Trinita ha tanto pianto la vostra partita che non lo stimeresti et a un quattrino v'è stato per venire dreto, tanto ch'io y' andal un tratto et tutto lo riconsolai et gli avviai il Rossino de' Buondelmonti con una gran fatica: vedete se gli è spacciato haver perso duo buoni amici, cioè voi e

'l Cav. et non ne volere uno come quello il più garbatino del mondo, il quale è tutto mio. Io per questo non vi dirò altro se non che vi ricordiate che voi havete quaggiù uno che desidera farvi cosa grata, si che non mi rasparmiate in cosa alcuna che mi faresti dispiacere, et quanto posso mi vi offero et raccomando. Dio vi conservi sano.

Di Firenze il di 13 di aprile 76.

Vostro fratello aff.to IAC. GUICC.

II.

(L. C.)

Al medesimo.

Molto mag.co fratello hon.do. Ho la gratissima vostra dell'ultimo passato per la quale mi replicate non havere havute mie, che ho ritrovato da quel che è accaduto, da vostra madre, la quale mi dice che quando io gli mandava le lettere in villa era tanto tardi che sempre era fatto il mazzo, ma che le mandava in ogni modo al banco che le mandassino, ma pure havendo fatto il mazzo è facil cosa non le mandas-

sino altrimenti: se non è nato da questo, io non so come la cosa si vadia.

L'ultima harete hauta da m. Gio. Francesco vostro cugino, che doverà esser venuta salva, per la quale non vi scrivo a lungo, supplirò per questa. Il nostro m. Giovanni Carucci dopo infinite preghiere si risolvè di venire le feste passate in villa d'Hyppolito con Vico Mannelli et meco, et se ne risolvè a 2 hore di notte. che la mattina seguente dovevano ire via, havendo io insieme con Pierfrancesco Maccalli a pregare suo padre che lo lasciasse venire, che prima mai Giovanni se n'era risoluto, dicendo che era caldo, et piovendo poi, che gli doleva il capo, tanto che all'ultimo e'se ne risolvè. et bisognò trovargli cavalli et arme. La mattina noi ci levammo et lui dormi in casa noslra, et penò tanto a vestirsi che noi havemo a stare senza messa. Vestito che fu cavalcammo via, et non andammo per la diritta, ma arrivammo a Moriano, che tirando un po' di vento vi era un pazzo freddo, si che dicendo noi a Giovanni che l'era alpe se lo credette facilmente:

guardate se la somiglia. Giunti che fummo al Ponte a Rignano desinamo, et alquanto poi dimorati camminamo alla volta di Borbuio, et vedendo Giovanni tanti fiumi et fossati cominciò di tutti a dimandare, et volergli tenere a mente, a tale che avvistici noi della giacchera cominciamo a dirgli nomi da quel che erano, et poi giunti ad Arno non lo cognobbe, et ne domandò, et noi gli dicemo un altro nome: trovollo la seconda et la terza volta, et la cosa andò nel medesimo modo: alla quarta volta che lo trovamo gli dicemo Arno, et lni si credeva che la prima volta che lo trovammo fussino tre altri fiumi: et così li contava spesso spesso per non li dimenticare. Quando fummo a Figline dice Giovanni: in sino a hora io non ho mai hauto sete di vedere il mondo, hora che comincio un poco a bere mi comincia a venire voglia d'andare per il mondo, che gli pareva vedere qual cosa. Arrivati che fummo a Borbuio, disegnamo di fare Re Giovanni: et lui pensate se l'hebbe caro, volendo noi fare una bella festa: et il lunedi poi che la festa doveva essere

l'altro giorno, noi facemmo la corona et lo scetro reale, Vico Mannelli et io, et lui intanto si provò i panni, i quali per l'allegrezza non si volse cavare, et a quel modo stette sino alla sera. Noi eramo stati la mattina alla messa a San Giovanni, et nell' entrare in chiesa Mencaccio con la corda dell'arcobuso appiccò fuoco a una manica a Giovanni che non era ancor re, et lui non se n'avvedde se non quando si senti cuocere il braccio, et poi non lo poteva spegnere, et bisognò andare in sagrestia, et spegnerlo con l'acqua. Torniamo a proposito: la sera si distribui gli uffici fra noi per il giorno seguente, Vico coppiere, Hyppolito maestro di casa, et io furiere per la mattina, et per il di poi, dopo magnare, Vico si ritenne il suo, Hyppolito fu scalco, et io trinciante. Ordinammo la guardia per sua maestà, et scegliemmo parecchi giovani più garbati et meglio vestiti et facemmo dodici arcobusieri et dodici alabardieri, due paggi, quel di Vico e 'l mio gli portavano inanzi la spada ignuda et la mazza ferrata, et Giuliano et Cecchino et un altro erano suoi

staffleri, et uno sempre teneva la briglia al cavallo acciò che e' non cadesse. La mattina io mi levai. et chiamai ognuno, et montai in sul mio cavallo, e cominciai a ire subito in qua et in là a ordinare, poi venne l'hora della messa, et S. Maestà corona volse andare a udirla, et montò a cavallo con la sua guardia, et con corte di San Giovannesi. Figlinei e Ancisani dove trovammo un bel parato che havevo fatto acconciare a ser Antonio. Udita la messa poi ne tornò a casa, et poco stette a desinare, che quando arrivò trovò in ordine ogni cosa. A mezzo desinare vennero certi lan.ci che furono lasciati passare dalla guardia che il re non harebbe voluto, et lui come lo seppe subito la dette nella stalla che era ivi vicina e dove e' mangiava cosa non troppo degna d'un re. Subito si riparò allo scandolo, mandando quella gente altrove, et sua sacra corona tornò a desinare servito da noi altri. Finito che ebbe si riposò un poco, et poi subito si dette principio a ballare dove era parato con un baldacchino in un luogo rialto per il re il quale sedeva in su n'una

seggiola di velluto, et poi tutta coperta insino a piedi di velluto rosso che del medesimo colore era vestito sua sacra corona, con la corona di foglie tinta di zafferano et con lo scettro in mano del medesimo colore, perchè voleva cose leggiere. Quando e' fu alquanto stato nel trono di S. M. che così chiamavano quel luogo, venne un ambasciatore a presentario accompagnato da gella comitiva, il quale gettatosi ginocchione insieme con i suoi gli presentorno ma non so che, et tutti gli bagiorno i ginocchi: il re con poche parole gli spedi, et si seguitò il ballare. Vico, Hyppolito et io stavamo sempre quivi lesti quando e' voleva nulla, che bene spesso voleva o bere o lavarsi le mani per rinfrescarsi, perchè secondo me pativa gran caldo, et stava a un gran disagio. Venne poi che sendo stato S. S. Corona forse sei hore a sedere gli venne voglia, per contare ogni cosa, di orinare, et disse a Hyppolito , noi vorremmo andare di là. Hyppolito disse, vostra S. corona guasterà la festa: così replicamo Vico et io, et lui lo disse un'altra volta, et noi pure soggiu-

15

gnevamo non essere bene, tanto che alla fine e' ci disse alla libera: noi la farem qui. Subito noi lo lasciamo ire et l'accompagnammo pochi perchè usci dall'uscio segreto, poi ritornò a sedere, et stettevi altre quattr' ore, et si scontorceva un buon dato, che si vedeva che stava a un gran disagio, pure ne venne l'hora di cena, et sua S. corona si parti dal trono et se ne andò a tavola dove era bellissimo apparecchio. Lui stava in testa di tavola et da dua braccia in giù erano infinite belle fanciulle, le quali seco mangiavano. Il giorno fece S. M. pochissime parole, et così la sera a tavola, se non che mentre che io gli trinciavo ei vede un buon boccone del quale io gli havevo dato un poco, et al secondo servito che Hyppolito che era scalco voleva fare levare il primo servito, quando e' fu a quel piatto egli accennò con la mano et disse un po' di cotesto vogliamo; che non haveva mai detto nulla tanto che ci fece un po' ridere; pure poi alla sine ei si levò da tavola, et eravi tanta gente a vederlo mangiare che S. Maestà non poteva quasi andarsene in camera. Come fu ito in camera noi cominciammo a cenare coi suoi cortigiani: et perchè era poi spirato il tempo del re, lo chiamamino Giovanni, et lui comparse con l'abito reale, et come fu al nostro conspetto subito stracció la corona, et insieme con lo scettro la gettò in sul fuoco che se ne faceva infiniti in sul prato per allegrezza del figliuolo maschio (1); et quivi in sul prato era ancora una fonte di vino che gettò tutto il giorno et tutta notte, tanto che ne era briachi parecchi di quei contadini, et così fini la giornata del re, per tutte le mura di Borbuio scritto in lettere di zafferano giallo. La mattina seguente poi ce ne andammo a desinare al Pian della fonte: dopo desinare subito cavalcammo inverso Firenze, et camminato poche miglia restammo a dreto Giovanni et io a fare un servitio, si che e' ci erano passati inanzi un miglio o dua. Al rimontare io fui il primo, et quando e' volse rimontare in sul suo vetturino, egli non l'aspettò altrimenti, et fecelo andare a piedi,

<sup>(1)</sup> Cioé il figlio nato al Granduca Francesco I.

tanto ch'io hebbi misericordia di lui che era un caldo che si moriva: io gli fermai il cavallo, et lui vi rimontò su: et prima rimontovvi parve la fortuna mandasse un fiume a Giovannf che si moriva di caldo: il buon cavallo come vi fu drento vi si gettò a diacere sottosopra lui e Giovanni; sì che pensate voi come il poveraccio si conciò. Io credetti che si morisse dalla paura, che era diventato bianco et haveva abbandonato il cavallo et ferraiuolo et la carniera, et noi gli dicemmo: Giovanni voi lasciate le cose. E ci rispose: io penso a me hora, canchero alla roba: pure egli tornò per il cavallo et per le sue cose che grondavano et erano piene di mota, et lui non si riconosceva; et così bisognò che andasse insino a Firenze. Io vi dico che in questa gita noi habbiamo hauto a scoppiare dalle risa et è durata questa festa et dura ancora, et per ognuno da Firenze è conosciuto per il re, et ognuno lo chiama il re. Il povero huomo gira al certo se Dio non l'aiuta che è messo in favola da tutta Firenze. Non vi meravigliate adunque se non vi ha scritto. Nè altro, a voi mi raccomando. Di Firenze il di 8 di giugno 1577.

Vostro fratello JAC. GUICC.

III.

(L. C.)

Al Medesimo

Molto mag.co et hon.do fratello oss.mo — Io la passata settimana nel razzolare un letto Giovannino Caruccl et io trovammo la lettera che voi un mese fa m'havevi scritta, et mai possetti trovare chi in quel luogo messa l'havesse, et cosi subito feci il tardo servitio della inclusa per M. Vincenzio, che di già l'havevo fatta persa, et non ve lo avvisai sabato per essere occupato in molti negotii, sl che a scusarmi vi prego, se bene non meriterei scusa essendo così tardo a far servitio di quello che non m'è briga alcuna, ma crediatemi certo ch'io non ci ho veramente colpa. Trovomi di poi la vostra de 27 del passato molto più grata dell'altra, che tutse gratissime mi sono,

vedendo per quella la grandissima vostra amorevolezza in verso di me per vostra gratia et mera cortesia, che son tenuto ad havervene perpetuo obbligo senza cerimonia alcuna. Io hebbi più caro che si eseguisse il vostro desiderio che d'havere il cane, et ho caro l'abbia Giampiero che so sarà sempre vostro, et io ho il suo successore che non credo habbia ad essere manco buono ch' il suo padre sia stato, et ha già a solo a solo ammazzato due o tre lepre et corso sempre benissimo, et io ve lo serbo per quando verrete qua, che mi date speranza che habbia ad essere presto che a Dio piaccia, che non credo vi habbiate quel contento che haresti qua con i vostri amici carissimi che desiderano tanto voi, et io veramente se non credessi d'havervi a rivedere al più lungo questa primavera, vorrei venire a Roma in ogni modo per l'ardentissimo desiderio che ho di rivedervi.

Io parlai a Maso della Rena del cane che vi promesse; lui mi rispose che voi l'harete in ogni modo secondo il desiderio vostro, et la cagnia ha a figliare questi ognisanti, et Maso mi dice che bisognebbe havere a quel tempo la balia in ordine: pregovi ad avvisarmi quel che volete che io faccia, et se volete che io provvegga la balia io o Santi vostro fattore, avvisate se volete che lo allievi io, o Santi, o quello si ha a fare et quanto prima.

Io me ne vo domatina in villa, e per questo vi mando la descrittione del battesimo, non vi mando la lista delle Gentildonne credendo che la harete havuta, et perchè io credo, secondo mi è detto, havervi a rivedere a Siena non sarò più a lungo, et mi vi raccomando et offero. Dio vi doni la sua gratia.

Di Firenze il di піj di ottobre

MDLXXVII.

Vostro fratello aff.mo
IAC. GUICC.NI

IV

(L. C.)

## Al Medesimo

Molto mag.co fratello oss.mo — Scrissivi la passata settimana per la posta di Genova, et sabato passato non vi scrissi andando io a caccia, sì che scusatemi: non ho poi vostre, nè che dirvi, però sarò breve. Santi vostro fattore sta meglio assai, et di tal sorte che pensa andarsene fra tre giorni o quattro, et già ha cominciato a andare per tutta la casa, et sta bene a fatto et vi si raccomanda assaisstmo, così a vostra madre; et perchè io penso cho mad. Laura ve ne darà nuove più a lungo, non ve ne dirò altro.

Noi facemmo domenica una bella caccia et ammazzammo di lepre et così faciamo ogni di di festa, et passiamo allegramente il tempo, ciò è la compagnia de' PIAT-TELLI (1). Il mio cane ammazzo tre lepre bravissimamente che non ve ne fu guasi nessuno che ammazzi a solo a solo come lui che facevano bellissime carriere, e andavasene gran parte di gamba con mille cani dietro, che fu bellissimo vedere: et così ci fussi ancor voi, che ci daremmo molto più bel tempo, et ci pare mille anni che torniate, si che di gratia non ci fate vana la speranza.

<sup>(1)</sup> Società di Cacciatori fondata nel 1570.

Il vestro cucciolino sta bene affatto, et ha cominciato a mangiare che mai meglio, et si farà un bel cane. Santi lo fa governare come un passerino, et così la balia, et non gli manca nulla. Nè sendo questa per altro mi vi raccomando, così a vostra madre. Dio vi conservi sano et di buona voglia di tornare.

Di Firenze il giorno 29 giugno

~;×\$~:-

1577, anzi di novembre.

Vostro fratello Aff.mo IACOPO GUICC.NI

### GIROLAMO GUICCIARDINI

Il Gamurrini e il Lilla segnano il nome di Girolamo figlio di Angelo Guicciardini nato nel 1550, morto del 1621; il quale fu ambasciatore del Granduca alla Repubblica di Venezia, poscia senatore e provveditore alle fortezze. Dalla dedicatoria della edizione di Sallustio procurata da Pier Vettori in Firenze l'anno 1576, appare ch'egli venisse ammaestrato da quel valentuomo. Che poscia distogliesse l'animo dagli studi e ve lo applicasse nuovamente, ne porge notizia questo documento, dal quale risulta la sua aggregazione ad una Accademia di cui si tace il nome, ma che doveva essere quella degli Alterati, ovvero l'altra degli Oscuri fondata due anni innanzi.

# (AUTOGR. CAMPORI)

Al molto mag.co m. Gio. Francesco di Lodovico Ridolfi ecc. in Roma.

Molto mag.co et mio oss.mo. Ho inteso per la grata lettera vostra il vostro salvo arrivo in Roma, et che voi stavi bene, che m'è stato

di molto contento, io sto benissimo per gratia di Dio, et molto desideroso di servirvi; et perchè io voglio che gli effetti lo dimostrino quando da voi me ne sarà porta occasione che non la recuseró mai: però lascerò da parte le parole come superflue. La nostra nnova Accademia è tuttavia frequentata da buon numero di seguaci, il quale si va continuamente accrescendo, et poichè voi vi partisti di qui m. Piero Orlandini et m. Riccardo Riccardi (1) sono entrati in essa, i quali sono molto litterati et oltramodo atti a farla maggiormente risplendere. Io non ho altra voglia se non che ella si seguita avanti, perchè harò all'hora non piccola occasione di esercitarmi un poco in quelli studi a quali ho dato opera qualche tempo, se bene con poco frutto, et ravvedutomi del tempo perduto, mi rimetterò con più attentione et diligentia a cercare di sapere qualche cosa, il che non harei fatto se non mi si fusse porta si bella occasione, et in somma

<sup>(1)</sup> Il Lami scrisse una diffusa vita di questo Riccardi.

per quel poco che io posso che è quasi nulla in questo genere di cose, ella piglierà tal fondamento che difficilmente potrà andare a terra. Vi ringratio della buona memoria ne tenete, et ai due seguaci ho fatto le vostro raccomandationi le quali vi tornano duplicate come ancora quelle del Rucellai, il quale per quello che io mi credo le doverà havere fatte per propria lettera. Con che mi vi raccomando. Dio vi guardi. Di Firenze il di 13 d'aprile 77.

A servitii vostri par.mo GIROL. GUICC.

-.---

### **GIOVANNI LASCARI**

Il Tiraboschi lo dichiara il più rinomato fra quei greci che accolti in Italia nella seconda meta del XV secolo, contribuirono a diffondere la cognizione e lo studio della loro lingua, Lorenzo de' Medici lo inviò in Grecia alla ricerca di codici. Carlo VIII lo condusse con se in Francia e il successore di lui Luigi XII lo spedì con carattere di ambasciatore a Venezia. In Roma Leone X gli affidò la cura di un Collegio da lui istituito per l'istruzione di giovani greci, poscia tornò in Francia, dove Francesco I gli diede incarico in compagnia del Budeo, di formargli una biblioteca e in appresso lo rispedi ambasciatore a Venezia. In questa citta fu uno dei più valorosi collaboratori di Aldo, il quale replicatamente gli testimoniava la sua gratitudine; ma chiamato a Roma da Paolo III cola morì nonagenario nel 1535. I viaggi continui e i pubblici incarichi lo distolsero dal dare copiosi saggi della sua dottrina, alla quale rendono unanime omaggio i contemporanei. Bartolomeo Cartari inviato del duca di Ferrara a Venezia, in una sua lettera del 24 giugno 1503 così discorre del Lascari. « Questo ambasatore gallo venuto qua se chiama M. Johanne Larascho (sic) da Costantinopoli, homo picolo con la barba, doctissimo greco: servitore de Mons. R.mo Rhoano: bono italiano, ha la lengua latina non mancho netta, che habia costume italiano! Questa signoria già lo vole condure qua a legere greco cum salario de ducati mille l'anno ». Ma se veramente la Repubblica ebbe questa intenzione, non risulta che fosse posta ad effetto.

## (AUTOGR. CAMPORI)

Alla molto mag.ca et Excellent.a Madonna Theodora Rhalletia del q.m M. Agnolino sorella quanto hono.da. In Ferrara.

Mag.ca q.to maior sorella hon.da ho riceputa la lettera di V. S. et intendendo la sua bona sanità n' ho havuto consolatione. Ad quanto si do!e che non le habia servata la promessa de scriverli dove io fosse per andare et come. Veramente partendo da Venetia scrissi, et deti le lettere al mio (sic) ch'ivi restò per farli dar recapito, dove significavo a V. S. che me n'andavo con li mici figlioli a Vicenza per stare a vedere come passavano le cose, et de là, possendo, transferir-

me più oltre. Non havendo innovato altro nè mossomi de lì, non era che scriver cerca questa parte per haver taciuto tanto tempo, anchora che fosse satisfatto a quella promessa, posso haver errato, et di tal errore n'è partecipe anche V. S. benchè meno di me, sapendo dove ero, et non mi facendo scrivere. Ma 'veramente et scrivendo e non, l'affection mia debita et conveniente è verso la S. V. et non dubito anche la di lei verso di me: et di questo è detto assai.

Quanto alla offerta mi fa V. S. veramente da sorella, mi persuado ella pensa, ch'io non possi trovarmi in queste parti tanto tempo con tanta compagnia senza bisogno, et fa l'officio di vera sorella. Et affin che la sapia el tuto, io non ho abandonato, nè fo pensiero di abandonare quelli che si sono aggregati al nome mio si da lontano, et per fin qui s'è fatto el meglio che s' ha potuto per non mancar loro. Da mo avanti non dubito son per aver bisogno, non possendo pur haver novelle d'un homo che ho mandato in Franza, nè volendo andar a Roma in tanta furia di

peste. Ma narrando queste cose mi par ia (sic) acceptando l'offerta di V. S. et interpretandola a modo mio rechiederli, essendo quella affezionata non a me solo, ma come è conveniente ad una tanto nobile e generosa donna, anche alla patria, dove io patisco che quanto a me ero provisto assai. Tuta via non voglio alcuno incomodo di V. S. ma se li fosse modo per fine ad cento ducati o cerca, mi accomodaria molto, et non li perderia. V. S. mi facia intender la sua bona volontà et in qualunche modo li piaqui fare. Io son tuto suo, raccomandandone a lei per infinite volte et pregando Idio li concedi bona vita longa.

Del S.or Thomaso Assani non pretermetterò, ho gran piacere si mantenga bene, se pur attendesse alla promessa di venir ad visitar V. S. intendendol'io per haver gran desiderio di vederlo una volta al meno, venerò là senza dilatione. Ma mi par difficile che venga, pur tuto fia. In Vicenza adi XXI octobre MDXXII.

V.ro menor et obedient.o fratello JANO LASCARI.

### ALBERTO LOLLIO

Fiorentino di nascita, ma vissuto in Ferrara della fanciullezza alla morte, il Lollio ci presenta in se stesso un tipo rarissimo di letterato facoltoso e libero da ogni vincolo di servitù. In una lettera in lode della villa che si legge nella Raccolta del Porcacchi, egli si ritrae al vero con queste parole. « Et perche io fui sempre alienissimo dalle ambitioni, ne mai mi son curato di fumo, ombre o favori, che tanto costano, et che di tanti affanni et angoscie sono colmi, contentandomi molto dello stato in cui m' ha posto la gran bontà di Dio, me ne sto con l'animo riposato et tranquillo, sforzandomi a tutto mio potere, secondo il buon precetto di Socrate, di esser tale quale io desidero d'esser tenuto ». Infatti egli condusse la vita procul negotiis, dato interamente agli studi e alle cure campestri, guardando dalla sua villa al mare tempestoso della corte dalla quale, sebbene devoto ai suoi principi, si tenne studiosamente lontano. Più che l'Aretusa favola pastorale, gli diedero fama le Orazioni nelle quali sfoggiò di una eloquenza artificiale e frondosa, come quella che non era il prodotto della passione o del cuore, ma un proposito deliberato di esercitarsi in quella forma di scrittura. In una di queste è nondimanco degno di considerazione il suo voto, che le leggi e i contratti privati dovessero essere scritti in lingua toscana anzichè nella latina, prevenendo così di un secolo quella riforma che oggi ci appare pienamente conforme alla natura della cosa e al senso più comune.

I.

## (BIBL. ESTENSE)

Al Molto mag.co S.or mio oss.mo il S.re Francesco Bolognetti.

Honoratiss.o Signor mio. — Dopo l' essere stato alquanto sospeso con la penna in mano, dubitando se io doveva scrivere ad un personaggio della gravità che voi sete, di soggetto, che per la sua bassezza parrà per aventura indegno dell'altezza de'vostri honorati pensieri: finalmente appoggiatomi alla considerazione della molta humanità, gentilezza et cortesia vostra; mi son risoluto da galant' huomo, di esporvi allegramente il bisogno mio. Et questo è che havendo io inteso che in Bologna sono alcune razze di bellissimi Satini, che hanno buon naso in campagna, et vanno dietro al patrone, et desiderando sommamente di haverne un maschio, vi prego caldamente, ad esser contento di cercare con diligenza la migliore et più bella razza che costi si trovi, et appostare che del primo parto ne sia allevato uno, scelto a giudicio vostro, il quale sia di pelo bianco folto, macchiato di varie pezze rosse, o lionate, con le orecchie lunghe, et la coda piumosa. Et come egli habbia poppato un mese, piacciavi d'avisarmi, che subito lo manderò a tuore, restandovi di questo gran servigio tanto obligato, quanto conviensi alla gratitudine dell'animo mio, et al rispetto della persona da cui haverò ricevuto un piacere, da me con tutto il cuore bramato lungamente. Starò adunque aspettando d'intendere quanto haverete d'intorno a ciò adoperato. Et da N. S. pregandovi ogni contento a voi senza fine mi raccomando.

Di Ferrara il di 3 Aprile 1567. Ai servigi vostri

ALBERTO LOLLIO.

# (L. C.)

### Al Medesimo

Molto Mag.co S.or mio hon.mo -Tanta è la fede che io ho nella molta humanità et cortesia vostra, che sperando fermamente che voi siate per escusare la importnnità del mio desiderio, il qual mi muove a pregarvi che vi piaccia di ricordarvi di fare ogni opera perchè io habbia (come mi prometteste) un bel Satino, bianco, macchiato di pezze rosse, colla coda a pennacchio, della migliore et più perfetta sorte che costi si trovi: non ho dubitato di far con voi quest' ufficio, siccome io faccio con ogni maggiore efficacia. So che voi havete benissimo inteso l'intento mio, so che non mancherete della promessa fatta: onde certificandovi che in ciò mi farete singolare et grato piacere da rimanervene sempre obbligato; abbracciandovi con egni amorevolezza, et ogni prosperità et contento augurandovi, faccio fine.

Da Ferrara il di ultimo di otto-

bre 1567.

Aspetto quando che sia, d'udir novelle conformi al mio desiderio. Di V. S.

Buono amico et Ser.re

III.

(L. C.)

#### Al Medesimo

Honoratiss.o Signor mio. — Rispondendo alla vostra delli 20 di decembre passato, dico, ch' io vi ringratio molto del vostro amorevole avertimento sopra la dissinitione dell'otio, che vorreste ch'io havessi posto nel principio della mia Oratione, et vi fo fede, che io a questo hebbi l'occhio, sapendo quanto (secondo l'aviso d'Aristotile) importi il parlare delle materie molteplici (per usare la sua parola) co'l mezo della distintione: ma ricordandomi poi, che io non maneggiava questo soggetto, nè come lettore nè come huomo che ne ordisca un trattato; parvemi d' haverne detto a bastanza con quelle parole, poste nella prima facciata

de la seconda carta. « alle quai cose » S.ri non so come meglio, o più » efficacemente io vi possa essor-» tare et accendere, che ricordan-» dovi dell' ufficio vostro, pregarvi » caramente a discacciare da voi, » anzi estirpare affatto, quell' hor-» rendo mostro dell' otio scioperato, » nimico della virtù, fonte et mi-» nera di tutte le tristitie, et d'o-» gni vitio cagione ». Nel qual luogo si vede chiaramente di qual maniera d'otio io intenda di ragionare, senza che per tutta l'oratione si va sempre scoprendo questa mia intentione. Mi farete piacer gratissimo a mandarmi copia del tetrastico intiero, che certo egli mi par molto bello. Quanto alla Pistola di Mons, di Maiorica, ella nel vero mi è piacciuta sommamente, perciochè lo stile è ornato, le parole scelte, i numeri leggiadri, et la maniera grave. La materia poi mi par trattata molto garbatamente. Pertanto vi prego a pregare quel gentilissimo et virtuosissimo S.re che si degni accettarmi in sua buona gratia, per quello affettionato servitore che già è buon tempo (mercè delle sue eccellenti virtu) meritamente li sono. Et qui a sua S. et a voi di cuore raccomandandomi faccio fine.

Da Ferrara il di 18 di Genuaro 1568.

D. V. S.

Aff.mo amico et Ser.re
ALBERTO LOLLIO

### PIER FRANCESCO MACCALLI

Nessuna notizia della famiglia e dello scrittore di queste lettere vivaci, briose e in tutto fiorentine, il quale doveva appartenere a quelle società del Calcio e dei Piattelli che passavono allegramente il tempo nelle caccie, nei giuochi, nelle veglie, intramischiandovi esercitazioni letterarie. Il nome del Maccalli s' incontra la prima volta in una delle precedenti lettere di Jacopo Guicciardini.

I.

## (AUTOG. CAMPORI)

Al Molto Mag.co m. Gio. Francecesco di Lod. Ridolfi in Roma.

Molto Mag.co e mio oss.mo. — Sendo tornato da Casona dove vi scrissi che andavamo, ho trovato una gratissima vostra de 27 passato con la quale ne era un mazzetto per m. Iacopo vostro cugino, le quali subito detti a buon ricapito et a essa farò risposta al poco occorre. Intendesti il caso strano dell' Ugolino, stassi di poi ne' medesimi termini, ma non fa già pazzia alcuna

stando dua a guardarlo. Dio gli renda la sanità e guardi ciascuno da simili casi.

Noi andammo di fuora il giorno di poi la Pasqua, et a S. Casciano montammo sulla poste et fummo all' avemaria lassù, che a 20 hore eravamo alle fonti et eravamo m. Girolamo, m. Iacopo et io, et per la via il vostro m. Iacopo andò in terra mentre correvamo, e per essere l'ultimo nessuno di noi sen advedde, ma si bene si rilevò di terra gridando che era in terra. ma ridendo perchè era cascato quasi che non se n'advedendo, et noi scoppiavamo delle risa, et questo fu si roppe il posolino et la sella andò sul collo del cavallo et lui capolevò, ma non si fece male, et io che non cascai mi feci più male di lui, et lassù andammo a spasso et stemmo a Pietrafitta in villa del Acciaiuolo dua sere, et andando noi a caccia una mattina di là da Colle dua 1<sub>1</sub>2 miglia et perchè l'Acciaiuolo con la sua smannata se ne vennono a Firenze, andammo noi tre, et come fummo di là da Colle un 2 miglia andammo alla messa a cierti frati capuccini, nel qual

luogo come fu detta quasi la messa m. Iacopo cascò in un tratto et vennesi manco di modo che non potette venire con noi a caccia. ina si bene se ne tornò in Colle dove stette benissimo, et Girolamo et io seguitammo la impresa, et andammo via et stemmo quasi fino a 112 dì che non si trovò lepre, di poi ne trovammo tante che dovetteno essere da 45 o 50 et ne ammazzammo 12, et la sera alloggiammo alla S.ta Osteria vicino a Siena, e parte alle Capanne; il giorno di poi tornandocene verso Colle ne pigliammo XI con un piacere grandissimo, havendo visto carriere straordinarie grandi et per piani buona parte, e netti, tornammo la sera a Colle e trovammo il nostro Iacopino vivo sano e salvo del male. et gli contammo le carriere e passatempo grande che havevamo hauto, et il poveraccio si disperava perchè non vi era stato. Nel qual luogo stemmo 12 giorni e quando non si andava a caccia si durava poca fatica e particolarmente Iacopo non volendo fare altro che a trionfini et a primiera e quasi sempre perdeva, e perchè penso che lui vi

scriverà a lungo non dirò per questa altro se non che qui ci è niente di nuovo, et al certo si farà un freddo carnevale. Dua sere fa si è cominciato a fare al calcio, ma non y'è nè sconciatori nè datori, ma son tutti ragazzotti e pochi di modo che è un brutto vedere.

Il giorno di Pasqua hebbi un vostro mazzo nel quale era uno per il Pandolfino il quale per essere al'hora di fuora non detti, ma a suo ritorno l' à hauta, et un mazzo per m. Iacopo il quale detti et alla vostra per me non accade altra risposta.

Nè altro per questa, farò fine pregandovi che quando havete nuove alcuna ne facciate parte alli vostri amici, col qual fine mi vi offero e raccomando, pregando Dio che vi doni ogni vostro contento.

Di Firenze il di XI di gennaio 1577.

> Vostro aff.mo ser.re PIER FR.CO MACC.

II.

## (L. C.)

### Al Medesimo

Molto Mag.co e mio oss.mo. -La settimana passata non vi scrissi per mancamento di tempo, havendomi a trovare la sera in casa m. Francesco Ricardi a far certo consiglio sopra la cosa del calcio e massime sopra di chi haveva a essere alfiere, nel qual luogo si vinse tre i quali havevano a essere signori per tutto il giorno della domenica sino a che entrammo in S.ta Croce, et loro havevano a fare l'alfiere, i quali furono Gianpagolo Gianfigliazzi, Francesco del Nero et Giovanni de'Nerli, et come furno fatti si andò a baciar loro le mani e rallegrarsi del loro bel grado, et di poi loro feciono i governatori i Cerimonieri, Cancellieri, Bargelli e Birri, et a tutti davano grossissima provigione. Et la mattina noi più vicini andammo a casa del sig. Gio. Nerli facendo di molte cerimonie, il quale si vestiva, et gli altri andorno ai loro Sig.ri più vi-

cini, et il nostro ci fece una buona colizione mentre che e'si vestiva, et dipoi ci andammo a ritrovare con quegli altri sig.ri nostri dove ci ritrovammo tutti a Santa Maria del fiore et quivi si andò a far motto l' uno altro e l' altro al' uno de' sig.ri. Di poi andammo per Firenze a spasso con i nostri aderenti avanti i quali erano una buona squadra, et di poi i nostri tre sig.ri et di mano in mano seguivano quelli che havevano l'oficii et poi li soldati, ed dietro havevano parecchi cochi et cavalli: et andammo a udir messa a S.ta Maria Novella, nel qual si usò le debite cerimonie che convenivano a simili sig.ri, et di poi montammo tutti in cochio et andammo a trovare il Gran Duca et lo accompagniammo fino in palazzo, et di poi ce n'andammo tutti a casa m. Giovanni Nerli, et di poi andammo per l'insegna et la portammo a S.ta Croce, et quivi in sulla piazza spasseggiammo fino che venne l'ora del Calcio et che S. A. venne. Et subito andammo al solito in ordinanza fuora a coppia et dentro prima quelli 3 sig.ri furno d'accordo con quelli adversarii e creor-

no gli alfieri, i quali furno m. Iacopo de Medici quello dell'incarnati cioè il nostro, et quello de pagonazzi adversarii Zanobi Bartolini: et come fummo divisi corsero non iscoppiati sulla piazza. Si battè la piazza et noi stemmo sempre su il loco tanto che loro feciono un fallo et alhora ci mutammo, di poi si ribattè et noi ne facemmo un altro, et di poi la cosa riscaldò et noi alla fila facemmo dua caccie, et di poi loro ne feciono una et di poi si ribattè la quarta caccia, la quale non si fini perchè non si vedeva più lume, et tutte furno fortissime di modo che loro furno perdenti d'una caccia, del che il popolo non credeva che noi fussimo per vincere sendo tenuti assai peggio. Di poi fu apiccato certi cartelli, i quali sfidavano questi del calcio a correre a S.ta Croce il giorno di Carnovale al saracino, i quali pensorno di non trovare chi rispondessi loro sendovi i meglio giostranti mezzi storpiati, pure non mancò chi s' offerisse, i quali non trovando chi si contraponessi volevano essere vincitori del calcio et signori della piazza, et questi furno i vagliati et volsono fare ancora loro un calcio

et non furno da tanto, ma si risolvettono a far questo. I quali nostri il giorno destinato accompagnati con parte de nostri a cavallo acoppiati messono in campo quelli che volevano con loro giostrare, et valorosissimamente corsono et i nostri li vinsono tutti a tre alla fila, i quali poveroni non sapevano più che si dire nè che si fare; ma Buonacorso Rinuccini volse in tutti e modi con loro giostrare, se bene non volevano per essere stati loro vinti, corse e perse, et se non era questo, mal per loro, ma pure si disse loro che noi gli chiariremmo anche col Calcio se pure loro si fussino risoluti a voler competere, i quali sarà facil cosa che non ne faccino altro, et di quel seguirà sarete advisato. Il martedi della giostra piovve assai, et ad ogni modo corsono. Di poi la sera andò una cochiata con assai di quelli del Calcio con i loro vestiti et assai aderenti. la quale uscì di casa il sig. Giovanni, et fu cosa bella con una bonissima musica, et di poi a cena et alle veglie nella qual sera se ne fece assai, et così si è passato il Carnovale, et voi di costassu forse havete fatto più belle cose, però di gratia fatene parte a vostri amici.

Il vostro m. Iacopo vi doverà mandare le stanze fatte sopra i vincienti da m. Gio. da Falgano et le coppie de' calcianti. Per questa non vi dirò altro se non che resto pronto per servirvi et di quore mi raccomando, che Dio di mal ci guardi.

Di Firenze il di XV di febraio

1577.

Vostro aff.mo Ser.re PIER FR.CO MACC.

Truovomi di poi una gratissima vostra alla quale non ricerca altra risposta.

#### PAOLO MANUZIO

Curiosa è la richiesta dello zucchero rosato fatta al Pigna nato di uno speziale, proprietario di una famosa spezieria e poco innanzi elevato al grado di Segretario ducale estense, uomo borioso, al quale il Manuzio forse per temperare il mal gradito-ricordo della modesta-origine e per lusingarne la vanità, conferisce il titolo di Eccellenza che spettava solamente al Duca. Altrettanto curioso e quasi ignoto è il-fatto rivelatoci nella seconda lettera, della impresa da lui assunta in società con altri di condurre il pesce salato e fresco da Ferrara a Venezia, e come tenesse a cuore la conferma di quel privilegio, che doveva poscia procurargli tante amarezze, come narrò egli stesso in una delle lettere pubblicate in Parigi dal Renouard.

I.

## (BIBL. ESTENSE)

Al Mollo honorato M. Gio. Battista Pigna mio maggiore a Ferrara.

Molto ecc.te et honorato sig. mio. Già scrissi al nostro Riccio che pregasse in nome mio V. E. che fusse contenta di farmi far nella sua speciaria diece over dodeci libre di zucchero rosato elettissimo et egli mi rispose di havernele parlato, et che sarei servito da Re. et cosi credo. Hora quantunque io speri di dover essere con V. E. in ispatio di non molti di, nondimeno la prego, costringendomi il bisogno a ciò fare, che le piaccia di mandarmene un vasetto di tre libre. indrizzandoło a Bell' Ombra . in mano del sig. ambasciatore dell'Eccellentissimo sig. Duca; il quale per sua gentilezza non mancherà d'inviarlomi incontanente. Et rendendomi certo che debba seguire l'effetto, non aggiugnerò altro, salvo che le bacio la mano, salutando il nostro Riccio, con desiderio di presto vedere et godere l'un et l'altro longamente, che così a Dio piaccia. Di Venetia alli XVII di settembre 1556.

S.tor PAOLO MANUTIO.

II.

(L. C.)

Alli Molto Mag.ci et hon.ti S.ri Fattori generali miei Signori oss.mi a Ferrara.

Molto Mag.ci et hon.ti miei S.ri. Le S. V. deveno ricordarsi che dell'anno 1556 il S.r Ambasciatore Faletti a nome loro diede a me et a M. Tedoldo Rossi la condotta dei pesci salati e freschi per anni cinque, duo de' quali volse però lasciar in petto delle S. V. come principali e perchè siamo ormai alla fine del terzo anno, desiderarei di esser dalle S. V. certificato, s'elle si contentano che la predetta condotta segua per gli altri due anni, come penso di poter sperare, dovendo elle ragionevolmente sapere, con quanta prestezza e realtà habbiamo fatto i nostri pagamenti, et inanzi il tempo, quando ne siamo stati richiesti. E perchè a me importa il sapere la volontà loro, per provedere alle cose necessarie, ho voluto fargliene motto, acciò siano contente di manifestarmi quale sia in questo la volontà loro, alle quali dovunque io possa operare in suo servigio, mi offero, e raccomando per sempre. Di Venetia a 20 di agosto 1558.

Di V. S.

S.tor devot.mo
PAOLO MANUTIO.

III.

(COPIA L. C.)

All' Ill.mo et Ecc.mo Principe il Sig. Don Cesare Gonzaga a Mantova.

Ill.mo S.r mio oss.mo. L'obligo ch' io ho con la buona memoria dell' Ill.mo et R.mo Cardinale zio di V. S. Ill.ma è tale, che conosco esser tenuto a servire in ogni occorrenza tutta la sua Ill.ma Casa. Oltra che l'haver occasione di far cosa grata a V. S. Ill.ma è cosa da esser desiderata, e da me, e da ciascuno. Laonde mi ho reputata gran ventura, che Mons.r R.mo Capilupo mi habbi esposto il desiderio suo intorno al ritrovar persona qualificata per ammaestrare l'unico suo figliuolo in belle lettere, e lodevoli

costumi. E maggior ventura riputerò se mi verrà fatto di soddisfare, et a lei, et a me, in questa parte. Ben lei può esser certa che non mancherò di ogni possibil diligenza, non pur in questa città, che per hora non ha molta copia d'huomini tali, ma scrivendo ancora in altri luoghi, et secondo il successo ragionerò con Mons. Capilupo. Intanto V. S. Ill.ma mi conservi la grazia sua. Di Roma alli 14 di agosto 1568.

-2000

Di V. S. Ill.ma

S.lor devot.mo
PAOLO MANUTIO.

## ALDO MANUZIO (il giovine)

Vespasiano Gonzaga signore di piccolissimo Stato, ma d'animo generoso, aveva più che mediocre cognizione di lettere e per questa ragione si era fatto bersaglio alla interessata ammirazione dei letterati i quali gli offerivano a gara le loro penne, promettendogli di cantare le sue glorie ed assicurandogli l'immortalità. Anche l'ultimo dei Manuzi volle correre a quel pallio, e con que sta lettera a periodi ciceroniani e a frasi gonfie e iperboliche, gli si fece innanzi la prima volta e gli si dedicò servitore desideroso di celebrare i fasti del magnanimo principe. Dalla vita di Vespasiano scritta dall'Affò e dalle lettere di Aldo pubblicate dal Ronchini, si ritrae che la balestra colpì nel centro; imperocchè egli dalla dedicatoria di un Conmento sopra gli Uffizi di Cicerone, ebbe in contraccambio cento scudi e una collana d'oro.

### (AUTOGR. CAMPORI)

All' Ill.mo et Ecc.mo S.re S.r Vespasiano Gonzaga Duca di Sabioneta cc. mio S.re Col.mo.

Ill.mo et Ecc.mo S.re. Se tanta forza ha in se la virtu, et di tanta stima sapienza, che quei soggetti ne'quali esse albergano, per bassa et oscura, che sia la lor fortuna, sole innalzano et illustrano al pari di qualunque altro degno, et nobile personaggio: quando avvenghi, che ella sieno in un soggetto, accompagnato dagli altri beni esteriori, quanto maggior forza havranno sopra ogni cosa, et massime nel cattivarsi et far suoi gli animi di ciascuna perso**na, sia** di qual grado si voglia? Molto maggiore certo et tale, che si come molto savi sono quegli, ne' quali tanto bene si vede. cosi radi sono, et miracolosi gli effetti, che partoriscono. Onde, se narrano le historie di alcuni valorosi et eccellenti o nel mestiero dell'armi o negli studi delle lettere, che molti tirati dal grido della loro virtù, si mossero di lontanissimi paesi, per vedergli, et contemplar con gli occhi una parte di quell'ec-

cellenza, che havevan sentito innanzi solo con gli orecchi; come non sarò io lodato, et degno di essere in questa parte imitato, se, commosso dal suono delle divine et immortali lodi, delle supreme virtù, et rarissima dottrina, di cui sento il nobilissimo animo di V. Ecc.a esser sopra ogni altro adornato, benchè à lei ignoto, vengo con questa mia a dedicarmele per affetionatissimo et divotissimo servidore et ad offerirle quanto io so et posso per celebrare, et far in tutti quei modi, che il mio debile ingegno mi conciede, ampio et affettuoso testimonio al mondo in ogni occasione dell'immenso suo valore? non perchè io speri mai di potere con il mio basso et inornato stile arrivare agli alti meriti suoi, ma per: mostrarle più tosto l'intimo del mio cuore, et per eccitare i pellegrini ingegni col mio esempio ad esercitarsi con molto maggior successo del mio nelle sue lodi immortali. Con questa occasion dunque di M. Lelio Gavardo, lator della presente, mio strettissimo amico, il quale viene verso costi con quella maggior riverenza che posso et

humiltà le bacio le nobilissime mani. Et si come ho preso ardire di scrivere senza che fossi da lei conosciuto avanti, giudicando, che bastasse, che io lei conoscessi, cosi confido, che ella per sua benignità mi habbia da far degno del numero de' suoi ser.ri. N S. le conceda lunghi et felici anni. Di Venetia, il giorno dell'Ascensione, MDLXXX.

Di V. Ecc.a

hum.mo el divol.mo s.re ALDO MANUZIO.

### ANTONIO MERULA

Fra le lettere latine di Paolo Manuzio, due sono dirizzate al Merula, una delle quali in risposta alla presente. Pare che il Manuzio avesse stretto amicizia poco innanzi in Roma col Merula il quale teneva l'ordinaria sua dimora in Caserta al servigio di non sappiamo quale personaggio per dignità e per dottrina preclaro. De' buoni studi di cui era fornito questo Merula fanno testimonianza le lettere anzidette e le dichiarazioni del Manuzio che avrebbe desiderato convivere con lui.

I.

## (MS. VATICANO)

Al M.to Mag.co et Ecc.mo Sig. mio col.mo Ms. Paolo Manutio.

Mag.co Sig.r mio hon.mo. — Ho preso piacer grande che V. S. habbia ricevuta un' ultima mia latina che da quel ch' io raccoglievo da una lettera d' un mio giovane, che le raccomandò in mio nome il negotio ch' ella sa, dubitai che ella fusse ita in sinistro: et perchè in-

tendo che V. S. ha fatto l'ufficio, ne la ringratio estremamente, pregandola quando meno sarà occupata, m' avvisi del ritratto per conoscere al chiaro a quanti gradi mi trovo della gratia di quel signore. Ho ricevuta a gran pena questi giorni a dietro una sua di quattro righe, ma non in quella sentenza: però mi farà gratia d'una sua per la prima occasione. Il sig. Bernardino Rota, per un' altra sua ultima mostra essergli stato molto caro e grato il suo saluto, et lo ringratia infinitamente della memoria e virti: sua, inserendo nella sua l'inchiuso epigramma in laude delli scritti e fatighe sue, pregandomi anco amorevolmente ch' io dovessi ricordare a V. S. che volesse emendar quei luoghi mendosi che stanno nell'ultimo volume delle sue lettere di diversi. Et le bascio la mano, ch'è fine di questa.

Da Caserta alli 11 di ottobre 1566. Di V. S.

> Servit.re Aff.mo ANTONIO MERULA

### GIROLAMO MUZIO

Le lettere del Muzio furono stampate in Venezia nel 1551; ma in assai maggior numero e forse di più importanza sono le inedite che si conservano negli archivi e nelle biblioteche. Un volume ne pubblicò il Ronchini di quelle conservate nell'archivio di Parma, alle quali servono di compimento queste nostre scritte in quei periodi di tempo nei quali il Muzio stette in Siena di commissione di D. Ferrante Gonzaga, per persuadere quei governanti ad accettare di nuovo il presidio spagnuolo che avevano poco innanzi cacciato, e poscia fu Roma per fornire informazioni sul Conclave del 1550. La sua vita fu una continua mutazione di luogo, di stato, di professione, di servitù; ma l'economia del tempo, l'ingegno perspicacissimo, l'instancabile operosità e lo studio gli resero possibile il comporre libri in varie materie ne' quali tutto trasfuse l'umore battagliero da cui era invaso. Fu cortegiano, negoziatore, venturiero, teologo, critico, poeta, prosatore molto pregiato. Gran merito del Muzio non aver piegato il ginocchio alla potenza di Pietro Aretino, anzi aver ricambiato col disprezzo l'amicizia offertagli da colui, al quale principi e personaggi di ogni

qualità tributavano oro, onori, adulazioni, bassezze. Il Muzio nacque del 1496 in Capodistria; morì in Toscana in una villa di Lodovico Capponi l'anno 1576.

T.

## (AUTOGR. CAMPORI)

All' Ill.mo et Ecc.mo Prencipe et S.re S.r Don Ferrando Gonzaga Gen. Capit. Ces. et Luogotenente ccc. in Milano.

A XXIIII di Genova scrissi a V. Ecc. et quella sera a notte essendosi il vento mutato in pioggia mi imbarcai: et intorno a quattro ore di notte avendo alcune guardie dato segno di corsaii demmo a terra: et a di chiaro ci mettemmo a camino, poi surgendo vento contrario dismontammo a Siestri: et di quindi per terra quel giorno giunsi a Sarzana: et il seguente che fu il martedi venni a Firenze che fu a XXVI. Et qui parlai jer mattina lungamente del negotio nostro al S.or Duca, et si discorse assai senza prender conclusione, risolvendosi Sua Ecc. che vi avrebbe pensato: poi questa mattina mi ha detto, che copiosamente scrive all' Ecc. V. di tutto quello che ragionò con me, e più diffusamente ancora. Et che aspettarà la risposta di quella sopra la quale prenderà resolutione. Di che altro a me non accade replicare.

Io oggi andrò a Siena per mantener viva la pratica con Senesi, et per levare quanto più si potrà la voce che è sparsa che si ha da far la guerra a Siena.

Ho parlato a Sua Ecc. del pagamento della guardia, e quella mi ha detto che venendoci qui uomo ella la farà pagare. Al che non ho saputo altro che dire. So che V. Ecc. il Sabbato santo scrisse a me in questa materia; ma non so che le lettere penso di trovarle in mano del S.or Crasso (1). Intendo poi che 'l capitano della guardia dopo la partita mia è stato a Melano, et potrebbe aver portato ordine separato; pertanto aspetterò da V. Ecc. la risposta di questo spaccio, massimamente pensando ch'ella non abbia da tardar molto. Per la quale potrà anche parendole mandar par-

<sup>(1)</sup> Francesco Crasso senatore milanese inviato di Carlo V a Siena.

ticolar commissione dove abbia da andar la guardia fra questo mezzo che la resoluzione del tutto si prende. Nè l'avvicinarsi ella in qua mi parrebbe che fosse a proposito, finchè non venisse con megliore ordine: anzi l'allontanarsi potrebbe forse servire al levare la fama, la quale detto ho che già si è sparta.

Del Burlamacchi, oltre le lettere, ne feci anch' io la debita instanza. Nè da Sua Ecc. potei trarre risposta determinata se non dolersi che in questa cosa ella non ne avea avuta alcuna sodisfatione: et che gli dispiace che a colui sia dato nome di pazzo. Et da V. Ecc. in questo caso si dimostra essere sodisfatta in quanto da lei, et non perciò rimanerne contenta. Ma di questa tale risposta una altra cosa mi ha dato alcun lume. Qui ci sono alcuni Lucchesi parenti del Burlamacchi, i quali mi hanno detto che a loro ha dato anche confusa risposta, et che ad embasciatori di Lucca Sua Ecc. ha risposto, che da chi gliene parlerà non si lascerà intendere. Il che mostra che voglia anzi con silenzio passarsi questa cosa, che concederla, o denegarla. A V. Ecc. bascio umilmente le mani.

Di Firenze a XXVIII di aprile del XLVI. Di V. Ecc.

S.re Umil.mo

II.

(L. C.) Al Medesimo

Ill.mo et Ecc.mo S.re — A XXVI si ebbero le lettere di V. Ecc. con la copia della lettera di quella a Sua M.tà et della sua a V. Ecc. Et il medesimo giorno da noi si rispose inviando la notte a S. Cassano le lettere al Moccia, il quale per qua passando ci disse che quivi si sarebbe fermato. Da poi qui si è inteso che il 10 il Bandini era a Brissinone. Di che V. Ecc. può far coniettura del tempo nel quale si possa aspettare sua risposta. Il consiglio che era stato rimesso al di di ieri. che fu domenica, non si fece. Dicono volere aspettare la risposta del Bandini, perciocche non vor-

rebbono essi risolversi ad un modo. et che Sua M.tà mandasse una resolution diversa, quasi volendo inferire che sono per eseguir la ordination di quella. Vanno bene riservati nelle parole, nè promettono cosa veruna: ma pur da pochi giorni in qua si vede in loro una subita mutatione et sono fatti più dello usato umani et cortesi. Dio prosperi le cose di Sua M.tà che questo è tutto quello che fa la strada piana a questo negocio. Il S.or Crasso scrive a V. Ecc. alcune cose pure in conformità di quello che si scrisse l'altro jeri, le quali avendomi esso comunicate, et concorrendo io nella sua opinione, alle lettere di lui mi rimetto.

Qui si ebbe jeri novella come venerdi di notte che fu a XXVI venendo il sabbato gli uomini di Pittigliano andarono con mano armata al palagio del conte per amazzarlo, et dato fuoco alla porta et dentro entrati, trovato non avendolo, amazzarono alcuni suoi officiali. Egli intorno all'ora dell'avemaria si era lasciato vedere, poi fatta notte sen'era andato ad un altro luogo suo detto Sorano: che questo era il suo

costume di non andare di uno ad altro luogo se non di notte. Un suo servidore veduto il tumulto subito andò a dargliene notizia, et egli incontanente si parti; nè si sa dove sia andato. Cagion di questa novità si intende essere state le intollerabili gravezze: che tra le altre cose già sono tre anni che e' faceva fare una fortezza, al lavoro della quale ogni di voleva da sudditi trecento persone, oltre che si prendeva anche troppo securtà delle loro donne. Ma egli ne stava con questo suspetto. si per quello che si comprende dallo andare attorno di notte, come ancora che egli avea dato il bando a più di cento et cinquanta uomini del luogo di Pittigliano. A costoro in questo caso è venuto meno un piede delle loro sparanze. Bascio a V. Ecc. le mani.

Di Siena a XXIX di Novembre del XLVI.

III.

(L. C.)

## Al Medesimo

Ill.mo et Ecc.mo S.or. — A XXIX del passato ad ora di messa arri-

vammo qui: et quel giorno et ogni altro da poi fin qua siamo stati il S.r Crasso et io unitamente a negotiare col S.or Ambasciadore Cesareo, il quale si è resoluto che io vada a Siena come precursor della sua venuta, che fra quattro o cinque giorni dice di doversi partire. Et perciocche prima lo ambasciadore di Siena ha fatto istanza al S.r Don Diego (1) che non meni a Siena il S.r Crasso, et dapoi avendo saputo della mia andata ha instato che non mi vi mandi me, pur sua S. ha deliberato che io mi vada. Et dice che a punto maggiormente il vuole, per cominciare a far veder loro cose che loro dispiacciano. Io o oggi dopo desinare, o domane domattina me ne andrò secondo che sarò espedito. Di Siena scriverò poi a V. Ecc. più pienamente secondo che io troverò quelle cose in essere. Fra questo mezzo nella buona grazia di lei raccomandandomi, le bascio le mani.

Di Roma a III di ottobre del XLVII.

1

<sup>(1)</sup> Diego Hurtado di Mendozza Oratore Cesareo a Roma.

### IV.

## (L. C.)

### Al Medesimo

Ill.mo et Ecc.mo S.or. — In Siena entrò il S.r Don Diego a XX. Et i S.ri Dieci lo visitarono incontanente et appresentarono: et la Signoria lo è venuta a visitare: et sua S.a Ill.ma ha visitata la Signoria. Et co' S.ri Dieci fin ad ora ha negotiato, che la guardia sia reintegrata del tutto senza alcuna eccettione, et par che da loro abbia avuta intentione che al tutto si sodisfarà et che pagheranno ancora i quattrocento fanti. Sua S. ha udito ancora fin qua lungamente M. Giovanni Palmieri, et alcuni altri di quella fattione separatamente.

M. Angelo Nicolini Consigliere del S.r Duca di Firenze è venuto a questa negotiatione; et ha confortato il S.r Don Diego a procedere in questa causa con autorità et con prestezza, le quali cose desideriamo ancora il S.r Crasso et io: ma sua S. Illma par che non ci vegga la via. Il Nicolini ha anche proposto

che si debbiano assecurare costoro dal castigo se vuole avergli più pronti ad obidire: ma di ciò non ha portata risoluta risposta alcuna. Benchè a questo non so come gli errori passati, nè lo esempio che si ha da dare per l' avvenire, et sopra il quale si ha da fondare tutta la reformatione, vi possono consentire.

Essendosi cominciato a ragionare sopra una forma di governo che si dovrebbe dare a questa città, il S.r. Don Diego ci ha detto che vorrebbe che V. Ecc. avesse mandato in qua anche de' pareri che le sono stati dati dalla parte del popolo che in quelli avuti dal S.r Gio. Gallego non ve n'ha niuno. Et per lo scrivere di V. Ecc. pareva che ella dovesse anche mandare un suo parere copioso in iscrittura; et par che il S.r Gio. Gallego lo abbia solamente portato in voce. Noi aspettavamo di veder quello prima che parlare in tal materia, ma non essendo venuto, il S.r Crasso darà in iscrittura al S.r Don Diego la sua opinione; et io medesimamente in iscrittura porgerò alcune cose che in questa materia mi occorrono.

La grandezza et varietà della

materia mi confonde si che io sono più brieve che io non dovrei essere, che a dire il vero questo è un chaos, del quale più pienamente se ne può ragionare che scriverne a bastanza.

Ieri questi S.ri fecero intendere al S.r Don Diego che iersera erano per fare il nuovo maestrato, et lo invitarono a veder l'ordine loro, et la loro sincerità del procedere. Et così Sua S. Ill.ma vi andò, et i Dieci furono confermati. La loro sincerità veramente fu che essendo ancora fuori i cittadini per questa stagione autunnale, notificarono a confidenti loro che venissero. Poi nel principio del Consiglio avendo il S.r. Don Diego confortato loro a buona elettione, aggiungendo che così la avrebbe approvata et dannata, secondo che ella fosse stata da approvare et da dannare, et parlando esso piano, et da pochi essendo stato inteso, furono sparse voci mano in mano che Sua S. Ill.ma gli confortava a confermare i Dieci: et cosi rimasero di largo giudicio.

Tanto ho da scrivere in questa materia al presente. Il S.or Crasso et io siamo qui come agnelli tra lupi. A lui stanno le spie alla porta

per vedere chi va a parlargli; et dicono che o vivo o morto lo hanno da levar di Siena. Et di me che sono una spia, et che se non me ne andrò tosto mi faranno uno scherzo che non me ne andrò più nè a Siena nè altrove. Et hanno infine minacciato alcuni gentiluomini de' quali ebbero pensiero quando io venni da Roma, che mi dovessero alloggiare: et mi offersero l'alloggiamento, ma io conoscendo umori non volsi dar loro questa gravezza. Anzi levandomi dalla osteria dove era smontato, mi misi in casa di una donna vecchia cittadina di qua che tiene camere locande. Et costei ancora pur ieri fu ripresa da alcuni dei principali della fattione, che ella mi avesse accettato, et le querele ne sono andate fin alla Signoria. Vero è che il Capitano di Popolo la ha lodata, et confortata a farmi ogni comodità et buono trattamento. Questo ho voluto dire a V. Ecc. acciocchè ella intenda la buona disposizione di queste menti. Et umilmente basciole le mani.

Di Siena a XXIIIJ di Ottobre del XLVII.

Il giorno che arrivò qui il S.r. Don Diego ebbi la lettera di V. Ecc. de XXV di settembre con la credentiale sua a questi S.ri i quali io aveva da avertire in nome di lei che fossero con gli occhi aperti. Et essendo venuta così tarda, et in quel tempo lo appresentarla mi parve che non fosse più a proposito, et il S.r Crasso concorse in questa opinione: perchè io me ne rimasi. Ho avuto anche la sua degli XI in risposta della mia di Roma; alla quale altra risposta non accade se non ritornare a basciarle le mani.

V.

(L. c.)

## Al medesimo.

Dopo scritta la alligata mia (1) è stato detto per cosa certa che in Conclavi è stata fatta una congregazione di ventitrè cardinali della parte Imperiale et della farnesiana, i quali tutti hanno giurato di non dare il voto loro ad alcuno se non

<sup>(1)</sup> Edita nella Raccolta del Ronchini.

di consentimento di tutti. Et questi istimo io che siano stati i ventitrè che hanno tenuto sempre fermo per

Inghilterra.

Poi si intende che Paceco et Crescentio hanno insieme fatto parole et dicesi la ragione essere stato che Paceco ha proposto Trani, et che opponendosegli Crescentio gli disse, Mons, di Trani vi dee aver promesa alcuna legatione. Et Paceco lo menti. Altri dicono che gli disse: vi dee aver promesso di fare il Concilio a Trento. Come che sia, dicono esserci passata quella mentita. Di che potrà esser la mia ventura ritrovarmi a Roma, che all' uscir di là so che vorranno combattère, et non mi mancherà di esser padrino di una delle parti.

La opinione è che la cosa abbia da andar lunga. Et i mercanti che fondano le loro scommesse in sulle novelle et in su gli avisi che hanno di conclavi, ne fanno un tal giudicio che danno a cinquantacinque per cento che per tutto questo mese non si farà Papa, a venticinque per mezzo febraio, et a venti per tutto

febraio.

Questo aggiungerò che havendo

Paceco proposto Trani che è aperto francese, si può fare evidente argomento che gli Imperiali non si trovano buono in mano.

Nè lascerò di dire che pare che gli Imperiali pur fondino le loro speranze in sulla patienza: et che francesi non la habbiano a durare: ma che o debbiano cedere o uscirsene ad uno ad uno. Il Cardinale di Bologna ne è uscito gravemente infermo, ma ci venne anche infermo. Santacroce è megliorato et pensa di rientrare. A. V. Ecc.a bacio riverentemente le mani.

Di Roma a VI di Gennaio del MDL.

VI.

(L. C.)

# Al Medesimo

Ill.mo et Ecc.mo S.re. — Scrissi jeri due lettere a V. Ecc., e perciocchè le scrissi così sommariamente dell' aver parlato al S.r Don Diego, ora le torno a dir che cerchi di chiarirmi se vera era la novella che mi era stata detta: et ricordai lo interesse della Ecc. V. et mi rispose che la novella non era

vera, et che non si sarebbe mancato di far che alla Ecc. V. non fosse fatto un tale pregiudicio.

Di conclavi vengono diverse nuove, le quali si conformano in questa

sentenza: . . . . . (1).

Et che se egli avesse continuata la opera già incominciata il disegno già sarebbe riuscito. Et io ho da dire all' Ecc. V. che quando si va bene esaminando questo collegio di Cardinali, non si truova suggetto alcuno per universale opinione più atto a governare questa macchina, et che abbia meno oppositioni, che quello il quale si ha preso a favorire V. Ecc. (2). Et io ho parlato con dei nimici suoi medesimi, i quali dicono che non lo vorrebbero, ma che non perciò conoscono persona più atta di lui. Or essendo tale et dovendosi nello interesse della ('ristianità principalmente sodisfare alla conscienza, io non veggo perchè altri se ne debbia rimovere per alcuno oggetto, sapendosi massimamente che già lo Imperadore vi ha consentito, et che il S.r Don

<sup>(1)</sup> Seguono cifre.

<sup>(2)</sup> Il Cardinale Salviati.

Diego ha fatto fede che egli non era diflidente di Sua M.tà, nè dapoi è potuta cadere nuova occasione che lo faccia diffidente. Et le ordinationi venute da poi si sa che sono di sua volontà spontanea. Di che quando si continuasse in questo officio, non intendo come di ragione Sua M.tà se ne potesse tenere aggravata. Taccio lo interesse dell'onore et mille altri rispetti. che vi concorrono, et i quali lascio per brevità . . . . . Et persuadendomi di aver tempo assai ho voluto dar notitia a V. Ecc. di queste ciancie. et appresso scrivergliene queste parole et baciarle al solito con riverenza le mani.

Di Roma a XIJ di Gennaio del MDL.

· - COOP---

#### CAMILLO PORZIO

L'autore della Storia della congiura dei baroni s'introduce colla prima di queste lettere nelle buone grazie di Paolo Manuzio, al quale contidò poscia il manoscritto della sua opera per essere stampata da lui, come fu difatti nel 1565. Quella storia rimasta pel corso di due secoli e mezzo quasi inosservata, fu poi nei nostri tempi per le lodi che ne scrisse Pietro Giordani tolta meritamente all'oscurità e prodotta in luce più volte. Nella seconda lettera il Porzio trasmette ad Alberico Cibo Principe di Massa il principio del secondo libro di una sua Storia d'Italia, che fu poi dal Monzani pubblicato intero nel 1846, assicurandolo di avere in grazia dell'affezione che gli porta, amplificato ed ornato i fatti che a lui si riferiscono. Dichiarazione veramente poco atta ad acquistargli titolo di storico veritiero ed imparziale. Gradì il Principe attestato di amorevolezza e facendo a fidanza nella medesima, gli suggeriva nella risposta alcune correzioni da farsi al punto risguardante il fratello suo Giulio e la trista sorte che gl'incolse.

# (ARCH. VATICANO)

Al Molto Mag.co Sig.r mio il S. Ms. Pagolo Manutio. A Roma.

Molto Mag.co Sig.re. È egli possibile sig. Pagolo che sia tanta et tale la disaventura del nostro secolo cagionata da malvagia educatione e da sovrabbondante inchinatione al male, ch'un foglio di carta ingiurioso, o voglia di cartello, habbia potere di suscitar fra gli huomini inimicitie capitali et condurgli al sangue et alla morte, et mille lettere honorevoli fondate sulla virtù et scritte a fine di bene non siano sufficienti a produrre una mezzana amicitia anzi ch'è peggio che con molti mezzi et eccasioni non bastiamo ad avanzare una minima parte della gratia altrui; ma mi rendo certo che si reo costume (sebben patroneggi la universalità delle persone) non entrasse giammai nel generoso petto dell'erudito Manutio nato a beneficio del mondo, et habituato nelle virtù, mi persuaderò più tosto che a desiderosi della sua benivolenza senz'altro sprone

e'si faccia incontro et con lieto animo et gratioso aspetto gli riceva. Si com'hora gli conviene d'usar meco, ch' ignudo d' ogni altro appoggio et tratto solo dall'honorato grido del suo nome, et dalla nobiltà de' suoi scritti, vengo ad ingerirmi nel numero de'suoi amici. quali tutto che siano molti et grandi, non mi sbigottiscono confidato in quel detto del padre della Romana historia: Amicorum neque nobis neque cuiquam hominum satis fuit: oltre che sebben non mi riceveste per quale mi vi proferisco, la virtu dominatrice degli animi nobili mi costrigne ad esservi; sicchè sig. Pagolo o rimanetevi d'esser quel che sete, o accettatemi per quel che mi vi dono; d'intorno la qual materia mi distenderei più, se co 'l più scriverne non temessi offendere la innata humanità di voi, con gli studi anche a gran passi seguita. Si che conservatevi sano, et ove crederete che 'l vaglia, comandandomi. Di Napoli il di 28 novembre 63.

Di V. S.

Serv.
CAMILLO PORTIO.

#### II.

# (ARCH. DI MASSA)

Ad Alberico Cibo Principe di Massa.

Ill.mo et Ecc.mo S.r mio Oss.mo. Il Gran Duca mio signore non mi favorisce solamente co 'l leggere gli scritti miei, ma quando li ha in mano, non facilmente mi gli rende: il che maggiormente è accaduto ora, ch'egli è venuto a Roma, di maniera ch'io sono stato forzato, per poter mandare a V. Ecc. il principio del secondo libro dela mia Italia, che S. Alt. tiene, farlo copiare da uno originale non molto corretto, che si ritrova appresso di me. Vedrà per esso come l'affetion ch' io le porto, mi faceva amplificare et ornare le cose ch'appartengono a lei. Non ho voluto seguir l'Author de la vita del Doria nel tradimento, che dice, che il sig. Giulio buona memoria proferse al Mendozza di voler fare contro i francesi, perch' io nol credo, nè so come egli l'habbia potuto dire con verità. Ho havuto il ragguaglio delle cose occorsele

durante la guerra di Thoscana, le quali benché siano povere, rispetto al merito di lei et al desiderio mio; niente di manco m'ingegnerò attaccarne qualcuna al filo de l'Istolibri nominati per quello Ciccarella (1), non solamente non ho mai vednto, ma nè anche l'ho sentiti ricordare; potendone haver luce, ne avvisarò V. Ecc.za alla quale non mi reputo meno obligato, per haver credute le lodi datemi dal Cioffo (2), che allui per haverle dettp. E di cuore le bacio la mano e le priego ogni felicità. Di Napoli il tre di Marzo 70.

Di V. Ecc.za

Aff.mo S.re

(2) Forse Ercole Ciofano da Sulmone commentatore delle opere di Ovidio.

<sup>(1)</sup> Alfonso Ciccarelli da Bevagna celebre falsificatore. Alberico Cibo fu uno dei primi a diffidare delle sue imposture letterarie e genealogiche.

# PAOLO RAMUSIO (il giovane)

Figlio del celebre geografo che pubblicò la Raccolta dei viaggi e delle navigazioni, si diede agli studi della storia e delle lingue, e nella latina che anteponeva alla volgare, voltò la cronaca francese della conquista di Costantinopoli del Villarduino. Poche altre memorie rimangono della sua dottrina per la quale era tenuto in molta stima. Troviamo scritto talvolta il cognome suo, Rannusio; ma in questa lettera egli si sottoscrive veramente Ramusio.

# (BIBL. ESTENSE)

## Ad N. N.

Eccell.te sig. mio et come padre. Io son in letto già quatro giorni con un poco di febre et perciò non ho potuto ancora parlar al S.r M. Thomaso Zonta di quanto V. S. mi ha scritto cioè della relation prima del Cortese (1) trovata delli (sic) da V. S. con tutto ciò ne ho parlato con M. mio padre, il qual dice che

<sup>(1)</sup> Ferdinando Cortez.

deve esser cosa bella ma che lui non sa quanto gli sig.ri Zonti la volessero pagare a colui de chi la è, non si sapendo la grandezza della cosa cioè quante carte nè la qualità. Già molti giorni esso mio padre intese da questi librari di qui. esser sta stampato in Roma un libro de Francesco Gomara vita et fatti del sig. Cortese, nel qual giudica mio padre che forsi potria esser qualche cosa di questo. Rihavuto ch'io m'habbia di questo poco male che spero nel Sig. Iddio sarà fra tre o quatro zorni, ne parlerò a bocca col sig. M. Thomaso Zonta et li mostrarò la lettera di V. S. dandoli aviso di quanto lui ne sentirà per il primo coriero di questa altra settimana. Fra tanto in bona gratia di V. S. et del S.or figliuoio mi raccomando, salutando ambidoi per parte de mio padre. Da Venetia a di 27 febraro 1556.

Di V. S.

Servitor

PAULO RAMUSIO.

#### ALESSANDRO RIDOLFI

Copiosi ragguagli ci offrono queste lettere del Conclave nel quale fu eletto pontetice il Card. del Monte che pigliò il nome di Giulio III. Esso Conclave durò circa tre mesì a cagione delle tre fazioni imperiale, francese e farnesiana che tenevano discordi gli animi dei Cardinali, e diede quindi occasione ai novellisti e ai politicanti di pronostici e di scommesse, di che fa cenno il Ridolfi, sul conto del quale non ci è accaduto rinvenire notizie.

I.

# (AUTOGR. CAMPORI)

Al Molto hon.do m. Lodovico Ridolfi in Firenze

Mag.co m. Lodovico mio hon.do Io hebbi la vostra quatro giorni sono, et perchè la soprascripta andava a Gio. Francesco fu causa che non l'apersi salvo hieri, che guardai vi era incluso una di Lucha, ma però pocho importa.

Quanto alle cose di questi Ulivieri mi dispiace sentire di costà li creditori faccino movimento, et da altra banda conosco hanno ragione. Parlàne col Bettino e mi disse ha-

verne subito scritto per lo straordinario: harò caro sia giovato fino che si cominci a fare qualche distributione, il che quanto posso vo sollecitando, parendomi che questo sia il miglior modo da quietare tutti; ma come sapete il Bettino ha pure li sua negotii proprii, e questi ancora sono intrighati assai da pensarli e guardarli non che leggerli più d'una volta per non pigliare un granchio, non ci sendo persona che interamente sappi come le stieno nè parlarne resoluto, excepto il Basino che l'havete costà: imperò per le scripture e libri si va tutto veggendo. Et quanto a me per quel posso giudicar et per quanto ancora ritragho dalli altri, non si può vedere nè dire interamente a migliaia di scudi lo stato delle rede; ma mi pare bene che ci habbi ad essere pago con quel tempò conveniente che sarà possibile: imperò con tutto questo il Bettino è a pr.so e fa citare questi creditori per pigliare questo carico con benefitio d'inventario e poi procurare al risquotere, et sarà sempre bene quando di costà li scrivete lo solleciterete il più potete, perchè non vuol di qua consiglio da nessuno, ma in tutto e per tutto risolversi e trattare da se medesimo. Se innoverà cosa alcuna di momento vi aviserò.

Hieri questi R.mi Cardinali si chiusono in conclavi per far il novo Pontefice, hanno aspettato otto R.mi franzesi che sono in drieto che vengono per mare, quali si dubita da questo cattivo tempo non siano stati trasportati lontano: se non vengono domani o l'altro faranno senza loro. I R.mi Salviati e Ridolphi stanno di malissima voglia per questa cagione, et al rincontro il R.no Inghilterra è in grande aspettatione, che oggi si è dato 30 per cento, e poi è tornato a 25. Salviati al suo arrivo sali fino a 21, che fu otto giorni sono, et di poi si è mantenuto assai dalli 18 e 19, tamen questa sera è tornato a 15. Ridolphi a 18 di questo che arrivai era a 10 fino 11 il più. et così si è mantenuto fino a questa mattina dal poco più o meno, ma hoggi poi veggendo li franzesi non venivano et che era cattivo vento, è tornato a 7, o manco. È venuto questa sera in luce che il

R.mo Sfondrato a 16 per cento è di poi tornato a 13, essi dato ancora per tutto martedi proximo sarà creato e pubblicato papa 7 per cento il detto Cardinale, che questi paiono guadagnati, ancora ne sia andate tre, o quatro partite attorno. Ecci ancora il R.mo Conti il quale si è mantenuto sempre dalli otto e dieci per cento: così il R.mo Santa Croce quale si pensa vi sia più lontano alcuno de'sopranominati. Ci sono ancora alcuni delli altri che non sono in aspettatione, sopra i quali si è dato e si dà continuamente, come dire Burgos 2 112, Cibo il medesimo e altri: ma se questi franzesi non vengono, doveremo, si pensa, uscire presto d'affanni. A mio giuditio e d'altri che molto più di me intendono faranno uno di questi quatro, cioè Monti aretino, Sfondrato, Raugeo, Santa Croce da Montepulciano, o Inghilterra, nè sopra ciò vi so dire altro per avisi.

Perchè hiersera io apersi la vostra a notte per la causa dettavi. non ho potuto domandar a M. Lorenzo se ha havuto le lettere di Lione che scrivete haverli mandate, sendo hoggi tutto piovuto; vedrollo domani, e vi aviserò.

Non vi dirò altro, raccomandomi a voi infinitamente, e se posso niente per voi scrivete sempre. Da Roma il di 30 nov. 1549.

Vostro nipote
ALESS.RO RIDOLFI

Quel negotio della S. non so se ne havesti risposta da Lucantonio: come Gio. Francesco arrivi ne parlerò con seco.

> II. (L. C.)

Al medesimo.

Mag.co e hon.do m. Lodovico. Dopo l'ultima mia mi trovo a fare risposta a tre vostre de 7. 7. 12 gratissime al solito; e prima quanto alle mandatemi per m. Lorenzo Ridolfi hebbono bonissimo ricapito, così haranno sempre che ne mandiate; di poi quanto alle cose di questi mia nipoti, mi pare che sempre il Bettino ci si affatichi di bone gambe, et io fo il medesimo di quello so e posso: imperò non s'è

fatto cosa di momento, e lo causa parte questa sede vacante e parte lo interesse delle faccende proprie del Bettino: ma a mio giuditio importa assai alle rede che venga uno bon principe et che sarà meglio del passato per loro, si pensa absoluto. Ho piacere intendere, che costà li creditori si siano fermi per qualche giorno, perchè alla fine si fa ancora per loro che questa faccenda si pigli per il verso, e forse che più non credono. Il Bettino scrisse sabato al vostro Calandro e Pasquale che deputassino insieme con li altri qua uno che vedesse parte delle cose per più loro certezza, il che non sarebbe se non bene volendo queste cose pure assai tempo et secondo il detto Bettino mi dice, sabato ve ne manderà li bilanci. Io sono certo che se questa cosa si piglia per il verso come io farò il mio sforzo, che si avanzerà a questa heredità almanco li 23 di quello hanno costà, et così ho bene riscontro da persone che lo sanno benissimo. El Bettino è valente e risoluto, ma qualche volta non vuole essere consigliato: io farò sempre in benesitio delle rede il debito mio. e dirò quel tanto mi parrà, e poi se nulla succederà di momento vi adviserò; il simile farete voi di costà.

Io non risposi sabato alle vostre perchè dal Bettino fui tenuto a scrivere, imperò non lo imputate a negligentia, così questo come il non vi haver scritto per straordinario, perchè di qua non è seguito innovatione alcuna che l'harei facto, salvo l'arrivo di cinque Cardinali francesi, e con loro il nostro Gio. Francesco; aspettassene fra dua o tre giorni quatro ancora. Il nostro R.mo andò allo arrivo loro a 26 e stette dua giorni di poi a 20, ma è calato a 13; pure questa sera è a 15, Inghilterra 17 e Salviati 12. Santa Croce 16. Non si fa troppe scoumesse da quattro giorni in qua, che ognuno è satio, maxime veggendo la cosa andare in lunga, et che fra uno mese non haremo papa. Ridolfi senza dubio è in grande aspettatione, nè si sa per ancora drento lui o Salviati havere cimentato il loro credito. che sendo delli boni hanno da essere degli ultimi. Consiglierėvi alla havuta di questa se Ridolfi è a 15

costi che voi ne dessi dua o tre partite, perchè è per salire ad ogni modo ogni volta che arrivino questi altri francesi o che s'intenda niente di conclavi, e di questo non ne state in dubio che ci ha gran parte assai più che uno suo cugino, se seguirà nulla degna di avviso non mancherò sublto farvelo con la mia noto. Raccomandatemi al capitano nostro di Fivizano quando li scrivete facendo mia scusa se non li do questi ragguagli del papa, e facendo fine mi raccomando a voi e a vostra madre sempre. Da Roma il di 16 Xbre 1549.

> Vostro Aless.ro ridolfi

III.

(L. C.)

## Al medesimo

Mag.co e hon.do m. Lodovico. Io vi scripsi alli 16 per straordinario l'ultima mia, dipoi non ho vostra, e questa fia solo per buono uso più che per altro non ci sendo niente di nuovo quanto al papato, che non s' intende in conclavi segua se non cose ordinarie, et per trattenere la cosa fino venga risposta dallo Imperadore, al quale otto giorni fa spedirno questi imperiali, e mandorno uno che usci di conclavi che fingeva essere malato. Secondo si può giudicare, Salviati e Ridolfi vanno facendo le pratiche chetamente, nè per ancora nessuno di loro è stato squittinato, del che acquistano maggiore credito: imperò non si può pensar se non bene dell'uno e altro. e in particulare Ridolfi. Le scommesse vanno freddamente da 8 giorni in qua, e non c'è danari et da un' hora a altra fanno mille variatione, imperò non se ne può scrivere uno vero. Salviati in questo punto che è a 1<sub>1</sub>2 bora di notte è salito a 18, e Ridolfi si sta su li 15 a mia opinione l'uno e altro per salire assai.

El Bettino e noi altri sempre ci andiamo affaticando a benesitio delle rede di Benvenuto ed i sua creditori, imperò quando di costà voi sentissi che volessino di novo cominciar a muovere, piacciavi di gratia usar diligentia di scriverme per straordinario acciò si possa rtmediare con qual cosa, ma a mio giuditio farebbono errore a non lassare andar la cosa per il verso, perchè prima non sarebbero pagati loro, come saranno se lasciano incaminare bene, e dipoi ancora farebbero danno alle rede. Seguendo di qua nulla da conto vi adviserò.

Altro non vi starò a dire per questa, Raccomandomi a voi e a vostra madre sempre.

Da Roma il di XXI di Decembre

1549.

Vosiro

ALESS.RO RIDOLFI

Vi dissi lo arrivo di Gio. Francesco con li cinque R.mi Francesi.

IV.

(L. C.)

## Al medesimo

Mag.co e hon.do m. Lodovico. Dopo l'ultima mia ho la vostra senza giorno, che havendola havuta con altre per l'ordinario penso sia di sabato. Quanto alle cose del conclavi non vi ho che dire nulla di

novo: le cose saranno più lunghe non si pensava, che mi pare intendere pensano a fare Il papa quanto noi: se a chi aspetta havesse osservato le leggi a questa hora saremo fuora di questo pensiero, perchè se in capo a 10 giorni non hanno fatto papa hanno havere pane e acqua, ma hanno l'ordinario tutto per il meglio. Qui si è dato, come da altri intenderete, 40 per cento che non sarà fatto per tutto il presente, e 10 per tutto l'altro, si che vedete come passano le cose. A giudicio di ogni homo le cose saranno lunghe. Il nostro R.mo ha qualche oppositione dalll imperiali per le cose di Firenze, che se non fussi questo ce lo prometteressimo al certo, pure m. Lorenzo ha buona speranza, et le cose sue in conclavi stanno benissimo disposte che ancora non si è cimentato, che vuole essere l'ultimo. Il suo cugino da sei giorni in qua è mancato assai di reputatione per più conti, nè si pensa per questa volta vi arrivi. Tenete per certo che Ridolfi ci habbi maggiore parte di lui, et ardirei di dire di altri che fussi in conclavi, se da voi non fussi biasimato che l'affettione mi trasportassi; e con effetto se le cose vanno innanzi come hanno cominciato ne harà buono, a Dio piaccia, di novo vi aviserò per extraordinario, che per costi quasi ogni giorno si spedisce dallo ambascatore.

Quanto alle cose delle rede il Bettino va sempre rassettando le scripture et informandone, ma sono imbrogliate, et vogliono tempo a ridurle. Io li aiuto quanto posso che non mancherò del mio debito. et spero presto se ne manderà qualche chiarezza dello stato loro a cotesti vostri, ma le cose sono tanto trasandate e accese a 5, o 6 libri che si riniega il mondo a ritrovarle, pure non si può vedere ogni cosa, nè giudicare il tutto se costà volessero movere: avisatelo subito, et quel Paganello vi darà nova delle cose di qua che ogni giorno debbe havere una stafetta.

Giovan Francesco si chiuse in conclave sabato passato, doverà presto venirli a fastidio ancora a lui. Spesso ne esce malati pure dei medesimi Cardinali, Pandolfo Pucci uscì hieri e sta bene ed a nove saranno cose lunghe.

Io vi manderei alcuni sonetti di Pasquino belli e di più sorte, che burla con questi Cardinali; ma voi havete altro da fare: mandoli a Gio. Cavalcanti insieme con una lettera del sig. Camillo Orsino che scrive al collegio, bellissima.

Altro non si starò dire. Raccomandomi a voi e a m. Pier Filippo, così a Ridolfo quando li scrivete. Da Roma il di V genn. 1550 a.n.

Sempre Vostro
ALESS.RO RIDOLFI

V.

(L. C.)

Al molto hon.do m. Lodovico Ridolfi in Firenze.

Mag.co Lodovico hon.do. Io non feci il passato sabato risposta alla vostra delli XI. Et possete pensare ne sia stato cagione il non haver che dirvi nulla di nuovo si come m'interviene questa volta; imperò presumetevi che questi Cardinali pensino ad ogni altra cosa che a fare il Papa et che si sia dato X. per tutto maggio e XXII per tutto aprile, ecci chi dice XII di giugno, ma io non ne sono bene chiaro; non si attende ad altro che alli tempi; li Cardinali sono falliti.

Voi harete inteso prima che hora come al nostro R.mo quatro di fa in conclavi venne uno dolore di petto che si svenne, a tale che subito li cavorno 9 oncie di sangue. La mattina seguente fu forzato a uscire di conclavi: il che seguito, sempre prese vigore di poi, a tale che adesso sta benissimo, e giudico che della qua.ma ritornerà dren-

20

to. Il male era d'importanza, se la frebbe lo havessi accompagnato, o fussi durato: ma a Dio per sua bontà è piaciuto sanarlo. Giovanfrancesco ancora lui uscì, e sta benissimo, e il Gianotto rimase drento. A poco a poco dovranno uscire tutti mi credo, che di già ne è fora 5, o 6. Se innoverà cosa alcuna lo saprete.

În le cose delle rede io mi vo sempre affaticando parendo sia mio obligo; ma il caso loro consiste nel novo Principe et costà in S. E.tia che faccia l'uno saldare li conti presto, e l'altro paghi se non tutti parte di quelli 12 m. che deve. Voglio credere che voi aiuterete e consiglierete il Bonsi et il Pasquale di questo negotio alli quali se ne mandò li conti, perchè se di costà voi altri creditori vi contentassi et fermassi su questo assegnamento col farne viva parte; di qua il Bettino piglierebbe assai più forza e animo. Avisate quel seguirà.

Non dirò altro: a voi mi raccomando sempre. Da Roma alli 25 di

gennaio 1549 ab inc.ne

Vostro

ALESS.RO RIDOLFI

### LUCA ANTONIO RIDOLFI

Dei quattro individui della famiglia Ridolfi di cui si sono recate lettere in questa Raccolta, Luca Antonio è il solo di cui la storia letteraria segna con onore il nome e le opere. Per ragione di negozii passò egli gran parte della sua vita in Lione, compartendo il tempo fra gli affari e gli studi e diffondendo la cognizione degli scrittori classici italiani in Francia. In quella città l'anno 1555 curò la pubblicazione del Decamerone aggiugnendovi di suo la vita dell'autore, la raccolta delle sentenze e le note tratte dalle prose del Bembo; e nel 1574 vi fece stampare il Canzoniere del Petrarca corredato di annotazioni e del rimario. Nella stessa città diede in luce tre suoi componimenti senza porre il nome, cioè un Ragionamento sopra alcuni luoghi del Centonovelle nel 1557; un Ragionamento sopra la dichiarazione di alcuni luoghi di Dante e Petrarca nel 1560; un Dialogo intitolato Aretefila che ha per argomento principale gli amori del Petrarca, nel 1562. Ebbe carteggio e amicizia con molti letterati e col Varchi principalmente, del quale fece pubblicare in Lione dal Rovillio due Lezioni, l'una dell'Amore, l'altra della Glossa; e alcune sue lettere si leggono nella Raccolta del Manuzio. In queste nostre egli si manifesta assai più mercadante e banchiere, che letterato. Giuocava all'azzardo sul papa da farsi, sperando che dove venisse eletto il Cardinale Ridolfi suo parente, si sarebbe rivalso ad usura del denaro speso « oltra il contento che n'harei grandissimo » soggiugne egli. Ma il Cardinale in questo frattempo passava a miglior vita, lasciandolo col danno e colla speranza delusa. Non possiamo affermare con piena sicurezza ch'egli sia il medesimo, che il Moreni nelle sue appendici manoscritte al Negri, dichiara nato nel 1510 da Gio. Francesco e da Camilla Pandolfini, ed eletto senatore nel 1570.

> I. (L. C.)

# A Lodovico Ridolfi in Firenze.

#### YHS

Lodovico fratello car.mo. Io ho dopo l'ultima mia ricevuta la tua del primo stante tenuta a IIII.º alla quale con maggiore commodità farò risposta dicendoti per hora quello che più mi occorra. Io mi sono risoluto in su questa creatione del nuovo pontefice avanzare qualche

cento di scudi, o perderne infino a mille et vedere il R.mo Ridolfi papa, pensando che quando nostro Signor ne concedesse tanta gratia ch'egli fusse, d'havere per qualche via a buscare tanto che mi rinfrancassi la detta perdita de mille scudi, oltra il contento che ne harei, seguendo, grandissimo. Però ti do commessione pella presente che sopra il detto R.mo Ridolfi pigli per mio conto a scommessa cinque partite di cento scudi per partita da XX. per c.o indietro et da XX. per c.o inanzi pigliane cinque altre partite che in tutto saranno a detti prezzi dieci partite, che essendo assicuratore di scudi cento e non più per ciascuna partita como ti dico voler fare, verrò a correre risico della somma de detti mille scudi e non più: caso che il detto Ridolfi sia eletto successore soto di papa Paulo terzo, che in questo modo voglio che tu dica in su le cedole che tu sottoscriverai: sì che avertisci, perochè se tu dicessi ogni volta che Ridolfe fusse papa, s'intenderebbe anco per un' altra creatione. Alla havuta adunque di questa, ti piacerà cominciare a pigliare nel detto modo al

migliore prezzo che costì corre sopra il detto Ridolfi le dette cinque partite fino che arrivi XX. per c.o per ciascuna partita: e come e' si darà più di XX. per c.o pigliane cinque altre partite tanto che facci in tutto le dette dieci partite come di là ho detto e non possa perdere più di mille scudi sopra tutte le dieci partite. Le cinque prime partite potrai pigliare subito allo arrivo di questa a quel prezzo che corre, et poi come e' passa XX. per c.o piglia le altre cinque partite, and ando queste cinque scompartendo di pigliare un di una et un di un altra secondo giudicherai di più mio profitto, che talvolta potrebbe andare montando su a poco a poco et anco forse calare; però quando tu lo vedessi dare adietro finisci subito di pigliare le partite che ti restassino a pigliare delle cinque che ti dico che pigli da XX. per c.o in su: et quando in queste cinque partite non la guardare a cominciare a pigliare in uno per cento: cioè quando tu non potessi cominciare a pigliarle a XX. per c.o in su, cioè a XXI. per c.o, comincia a pigliarle da XX. per c.o che me

ne contento. Apresso voglio che sopra tutti li altri Cardinali o gente che non siano Cardinali, sopra dei quali si desse scommessa che habbiano a succedere soli nel papato a Paulo terzo, che ne pigli per me sopra di ciascuno una partita sola di cento scudi et non più per uno a quel prezzo che correrà per la piazza: tanto che essendo papa altri che Ridolfi io non possa perdere più di cento scudi, si che fanne nota di mano in mano che piglierai et avertisci bene che sopra un medesimo non ti venisse pigliato più d'una partita che serà per te, eccetuato Ridolfi, che sopra questo solo voglio correre quel risico che di supra ho detto. Piacciati stare vigilante et pigliare di tutti quelli che verranno di mano in mano campo, che il vantaggio è pigliare di tutti, pure che e' non si pigli più che una partita di cento scudi per ciascuno di quelli sopra de' quali si darà scomessa; et io per la presente ti prometto cavare d'ogni danno che ti potessi mai venire delle scomesse che havessi pigliato per me, secondo la commessione datate per la presente et pagare quelle che si havessino a pagare obbrigando me, mia heredi et beni presenti et futuri: terrai diligente conto di tutto et quello spenderai nelle senserie ti farò buono: provisione per amor mio sarai contento non pigliare. Quando tu non volessi scoprirte a pigliare tanto sopra Ridolfi, fallo fare a uno o dua de' tua amici et così sopra li altri Cardinali, et di gratia vedi di servirmi di queste commessioni et vantaggiarmi il più che potrai secondo che in te confido, che a pochi altri che a te harei data questa commessione.

Qui Ridolfi usci a 15 poi è tornato a 12 e si fa pochissimo, et io fino a qui ho pigliata solamente una partita. Salviati si cominciò a 12, e andato a 20 hora resta a 14 senza denari. Polo a 7: tutti li altri da 5 in giù, ma in voce più che in fatti;

lo imperadore a 2 per c.o.

Saratti a mente di avisarmi giornalmente di tutto quello che seguirai o harai speranza di seguire, acciò che non possendo tu fare costà vedessi di fare qua io: et così pel contrario che facendo tu costà, io qua non m'ingolfassi: scrivi et manda le lettere al ta.o che vegga

di mandarle sempre per il primo che passerà, che ne doveria passare de' corrieri senza comandare lettere. Dirizza il pacchetto a Panciatichi et lo condanna acciochè sia meglio dato: fa prima e seconda copia e mandane una mano a Lucca di donde spesso ci viene gente et una mano a Genova, acciochè io sia del continuo avisato di quello che seguirà, avisandoti che fino ad havere tue lettere per sapere quello che potrai fare, io qua mi andrò trastullando facendo il mio fondamento sopra le commessione datate pella presente, pella quale mi pare d'haverte assai bone dichiarato l'animo mio. Però starò hora aspettando quello che seguira et a Dio piaccia di buon mandare, nè altro, raccomandami a tutti li amici e sta sano. Christo ti guardi. Adi XVIIJ di novembre 1549.

# tuo fratello

Dico che voglio che tu pigli prima le cinque partite sopra Ridolfi al miglior prezzo che tu potrai et poi cominci a pigliare sopra tutti li altri nel modo in questa dato, eccettuato sopra Salviati che sopra questo non pigliare nulla senza nuovo mio aviso.

II.

(L. C.)

### Al medesimo.

Lodovico fratello car.mo. Io ti scrissi credo a' 24, dipoi hieri ricevetti la tua de' 19 che la scrivi haver mandata per ghiodo di palla (?). non è mai comparsa. Ho visto quello havevi seguito sopra le scommesse d'havere pigliato sopra Ridolfi. 4 partite cioè 2 a XI et 2 a XII. Sarebbe stato bene havere havuto di quelle a 28, ma poichè lo facesti pensando far bene, apruovo tutto: doverai poi havere pigliato la partita che ti mancava a fare le prime cinque, e delle altre cinque poi da XX in su governatite secondo che ti dissi per la mia delli VIII et se questa è a tempo ti dico che havendone preso le prime cinque partite, non ne pigli più, che basterà correre risico per 500 scudi ancora che non credo habbiamo ha-

vere mai tanta gran ventura. Li ordini di qua furono che dopo Loreno e Ferrara fusse fatto tutto il favore a Ridolfi prima et poi a Salviati, ma a Ridolfi doveranno nuocere l'imperiali et a Salviati i Farnesi, tanto che l'uno ne l'altro non sarà. Da Roma si è inteso como i Farnesi si sono scoperti nemici di Salviati apertamente, tal che non lo faranno mai papa, et di Rido!fi si dubita delli imperiali come ho detto, et se i Farnesi si accordassino con Franzesi, Ridolfi vi harebbe grandissima parte perchè i Farnesi confidano in lui e i Franzesi lo vogliono, et questo seppi di bonissimo luogo. Per tuo conto mi hai tratto 3 m. in me che manderai la scrittura et per valermene ti sono tornato a trarre la medesima partita per li 15 del mese proximo a 267 sc. per conto in Piero Niccolini.... come promette et paga al tempo et poi a tuo et avisa il Dolfi si truova a Roma, scrivi là a qualche amico che gli faccino scontare il resto del tuo cavallo. Non ti mando la cedola, non pare che tu te ne possa ancor servire perchè potrebbe sempre dire di volerci tornare, ma como se vedrà fermo et accasato in qualche luogo lo potrai

poi stringere.

Avisami quello che si ritrae delle cose di Benvenuto et che ordine bisogna dare per noi altri creditori per sapere quando et come habbiamo a essere pagati. Mandami il resto de lavori del . . . . et le partite di tutto quello hai pagato per lui, cioè per i sua lavori, acciochè di qua io me ne possa fare sodisfare, et tienti di gratia a mente e ci sarà un piego per Pierfilippo, dallo bene e avisa. Delli amici di Spinola siamo usciti salvi et è stato meglio come si dice cento beffe che un danno. Quando tu hai nulla d'avertirmi ricordati di farlo. Non altro. Raccomandami a nostra madre et sta sano. Christo ti guardi sempre. Adi 29 di novembre 1549.

tuo fratello Lucan.o

in Lione.

III.

(L. C.)

## Al medesimo

Lodovico fratello car.mo a XIII del presente fu l'ultima mia sotto lettere de Salviati e Spina, nè tue me truovo di poi: con essa ti mandai un piego pel Varchi il quale ti raccomando, così vi era una per Piero et al quale io credo che scrivessi che il partito che si tratta sopra la dogana sarebbe a XIIII per c.o et egli non fia se non a XII come da vostri doverete essere più al vero avisato, però ne avertirai da mia parte detto Piero.

Con questa te mando un piego per Giorgio Marescoto cartolaio che sta in casa lo stampatore ducale Torentino e così una lettera per il detto L.zo Torentino stampatore: priego te che voglia fare dare l'una e l'altra bene e massime il suo piego a Giorgio in propria mano perochè importa assai, e avisami del seguito, e se ne hai risposta sarai contento mandarmela. Nè più per questa. Christo ti guardi. Li 17 di dicembre 1555 in Lione.

## IV. ( L. C. ) Al medesimo.

Lodovico fratello car.mo a 26 del passato ti scrissi l'ultima per le mani di Salviati e Spina con un grosso piego per il Varchi al quale aspetto sapere che tu l'habbi fatto consegnare, sicome ti priego a fare fidatamente d'una lettera che io ti mando con questa per lui, avisandomi del seguito che m'importa sapere che egli l'habbia ricevuta. Ho questo giorno la tua de' 23 del passato alla quale altra risposta non accade. Ho molto caro che stiate tutti bene. Dio vi mantenga e me per sua gratia non abandoni. Il medico Alessandrino non è ancor comparso, che doverà havere havuto che ugnere. Nè altro per questa. Christo ti guardi. Adi X. di giugno 1558.

> V. ( L. C.)

Al medesimo.

Lodovico fratello car.mo. A 16 e 17 del presente per via de L.ca furono l'ultime mie e ti accusai la tua de'6 stante, nè tua mi truovo di poi: come ti dissi ricevetti il grosso piego per li Salviati di Lione a' quali ne detti avviso e hora sto aspettando che mi diano ordine di quello vorranno che io n'esegua.

Hebbi la lettera del Varchi e il libretto che mi mandaste a parte et questa fia la risposta per il detto Varchi, una per Francesco Venturi e una per Giovamb.a Dei che ti piacera far ben dare tutte et avi-

sare il seguito.

Maravigliomi assai che Giovanfrancesco scriva che a risolversi aspetta la mia risposta, conciosiacosachè io gli rispondessi fino quando era a Lione, egli mi scrisse havere ricevuta la detta mia lettera: la quale conteneva che non mi pareva il dovessi fare se non era bene assicurato di farlo, non pure con licentia ma ancora con bonissima gratia del mag. così ho risposto circa la pratica della quale mi scrisse il dette Giovanf.co e replicato loro le molte dificultà che io ci scorgo dentro: alle quali non mi hanno risposto, ma dettomi solamente che la facilità che pensayano ci fusse di potersi ritirare a stare il resto del tempo mi havesse a far risolvere, la qual non è più nulla, ritornando eglino a negotiare nel

paese di prima.

Tutti i mercanti che son fuori di Lione che sono tutti quanti italiani salvo il Bartolomei, il Pandolfi e il Bartoli che sono in Lione, hanno convenuto di fare i negozii delle proxime feste di pasqua a 18 e 20 del proximo a Digiun terra del Re in Borgogna e questo non pure con buona gratia della corte, ma ancora coi medesimi privilegi di Lione: però io penso fra non molti giorni cominciar a inviarmi verso quella parte, si che di qui avante quando ti occorrerà scrivermi, adiriza pure le lettere qui in Ciamberi a Aless. e Luigi Capponi o chi per loro perchè me la mandino ove io sarò, e a modo alcuno non le adirizare a Lione, Come ti scrissi, potrebbe forse essere che i carichi fussino per ordine della corte prolungati più là de' XX. a richiesta di quei mercanti che hanno a risquotere assai per conto di mercantie, per dare più tempo a loro debitori di pagarli. Vanno tempi da considerare molto

bene da chi altri piglia carichi, si che ti consiglio ad aprire bene gli occhi, che i debitori di mercantie è forza diano gran perdita e quei di Tolosa massimamente, imperò la dritta è contentarsi a questi tempi di manco fare.

Raccomandami a P..... dicendoli che io hebbi il suo primo spaccio e che al tempo darò ricapito a tutto facendogli comune la presente.

Quanto alle cose della guerra, il campo del Re si va tuttavia ingrossando di Svizeri e di pistolieri e tuttavia aspetta fanti e cavalli tedeschi et ha ripreso dua terre che teneva la parte aversa, la quale si sta col suo campo tuttavia a Orliens o quivi intorno cercando anco ella d'ingrossarlo, e per quanto si dice ha mandato a domandare soccorso nella Alemagna ai protestanti. Parlasi che di nuovo habbiano rappicato pratica di pace, ma non si ha molta speranza che habbia havere effetto. Il capitano di quei di Lione ha preso alcune terre nella provincia di Fores contigua al Lionese, hora si dice che se ne va per prendere alcune terre nel paese di Ouernia per scendere poi in Pro-21

venza e andare a porre lo assedio alla terra d'Avignone, la quale se da Sua S.tà non fia tosto e gagliardamente soccorsa, porta pericolo. Hanno i detti di Lione havuto al lor soldo da 4 m. svizeri i quali si pensa siano per andare nella Borgogna per vedere di pigliare Scialone, la qual terra è molto forte di muraglie e si crede sia anco molto ben provista, onde forse manderanno alla volta d'Avignone li detti Svizeri li quali sono stati condotti da capitani particolari della medesima religione e non a nome della sig.ria di Bernia, la quale nondimeno non ha proibito loro che non vadino: hanno havuto il passo da questo sig. Duca di Savoia il quale sino a qui si sta neutro. Dicesi che riharà tosto dai Franzesi tre delle sue terre di Piamonte. cioè Turino, Chieri et Civaso et quando l'harà havute, forse che alhora si scoprirà in favore di Sua Maestà Christianissima.

Dirai da mia parte a Bart.o e Tomm.o Martelli che di Lione mi è stato mandato qui la loro de' 6 stante con la quale non era lettera alcuna, che se vi fusse stata harei dato loro ricapito molto volentieri sicome m'impiegherò sempre per loro molto volentieri in tutto quello che piacerà loro commettermi.

Scritto fino a qui ho havuto risposta da Salviati di Lione, i quali mi dicono che harebbero havuto molto caro che voi havessi mandato loro i vostri spacci a dirittura e non fatti lasciar quì, però mi ordinano ch'io gli mandi loro per il primo corriero che qui passerà per là e io così seguiterò di fare. Hannomi mandato un grosso piego per voi perche lo mandi per il primo corriere e non mancherò, che questa mando per il corriere di V.a che viene di Lione, per il quale se havessimo voluto che andasse, l'harebbero potuto mandare eglino: però bisogna aspettare uno che venga costi a dirittura.

Se altro non innuova, me n'andrò con li altri che son qui a Digiuno ove come ho detto si è deliberato fare i negotii, a'quali per dare ricapito alle cose delli amici mi è forza trovare se ci sono da cinque giornate e più, e essendo li mia negozii come sai pochissimi, spenderò assai più nel viaggio che

io non guadagnerò di provisione. Seguita pure di scrivermi qui adirizando il pacchetto a Alessandro et Luigi Capponi ec. o chi per loro in Ciamberi come di sopra ho detto. facendo avertire il corriero che le lettere che sono adiritte qui non le porti a Lione ma le lasci qui, et a cotesto vostro maestro dite che non le voglia fare andare a Lione con adirizarle al M.o di là perchè elle hanno poi a essere rimandate qui, e ne va male oltra che sono aperte et lette a Lione, e chi è quì non vuole che i casi sua siano visti da quei che comandano hoggi di Lione, nè più per questa, attendi a star sano et scrivi. Christo con teco.

Il tuo fratello LUCANT.0 in Ciamberi.

## FRANCESCO RIDOLFI

Queste lettere hanno una tale impronta di naturalezza, e di giocosa famigliarità, che si fanno leggere con diletto non ostante la poca importanza delle materie.

I.

## (L. C.)

Al Molto Mag.co M. Gio. Francesco di Lodovico Ridolfi ecc. in Roma.

Mag.co m. Gio. Francesco. Voi forse vi maraviglierete dell' havere io tanto indugiato a rispondere a dua vostre, ma scusandomi poi per le ragioni ch' io li dirò, la maraviglia andrà in bordello. Voi havete dunque a sapere che ritrovandomi o fuor della città, non ho possuto satisfare all' obbligo, et me ne duo-le assaissimo, et ancor credo che voi come persona ragionevole accetterete le mie scuse, perchè quello

che non si può non si debbe mai volere in nessun modo. Io hora sono in Firenze et son tutto vostro et sfaccendatissimo, si che se voi havessi niente da darmi che fare. sarebbe un opera santa: altro non li posso dire intorno a questo. Io vorrei pur sapere dopo parecchi mesi quello che fate, et che vita è la vostra, et in quello che date; imperò se non v'è fastidio il dirlomi, sarà favore grandissimo. Voi non mi dareste mai nuove nessuna di cotesta città, tal ch' io comincio a pensare che le nuove di qua non vi diletterebbero, caso ch'io ve n' avvisassi. Io son vostro, et di nuovo vi torno a dire che se un povero furfantone par mio è buono a niente, che ne facciate capitale nelle vostre occorrentie. Ser Michele da Careggi vi si raccomanda tanto tanto, et è ancor lui tutto vostro et dice che voi lo raccomandiate a Mad.a Portia vostra madre. ed il medesimo dico io. Vorrei qui finire, et ne ho gran voglia et non me la vo patire in nessun modo, si che fatevi con Dio.

Di Firenze il di 4 di gennaio 1577. A servitii vostri II.

## (L. C.)

#### Al medesimo

Molto Mag.co Sig.r mio. — Io vi ringratio assaissimo delle nuove datemi et in quello scambio li dirò questa non punto migliore di quella di m. Giovanni, Mercoledi mattina fu tagliato la testa a Camillo Martelli et di poi furno allargati Paolin Tolomei l'huomo d'arme da Diacceto et Ugucion Capponi et messi in cameraccia, et s'aspetta che gli eschino o confinati, o liberi affatto. Del Caval. Busini non se n'intende nulla e si debbe trovare aucora in secrete. Questo è quanto c'è da dire intorno a questo caso. Mi rallegro che voi torniate questa primavera tanto tanto. Quaggiù s'attende a fare al calcio, altro non si fa nè si farà per questo carnovale. Ho fatto le raccomandationi a quel Prete. Quanto al tenervi in gratia di quelle buone persone io sono imbarbogito, non ne veggo quasi mai, a tale ch'io non potrò fare quello che mi dite. Io sto benissimo e mi raccomando a voi assaissimo. Dio vi stracontenti. Di Firenze il di 16 di gennaio 1577. A comandi vostri

F. R.

III.

(L. C.)

## At medesimo

Molto Mag.co Sig. mio. — Il calcio come li scrissi la settimana passata si fece e riusci benissimo et senza alfieri. Mi rallegro che facciate tempone col veder correre di molti pali, et m' immagino poi che hora io vi sento dire che si corrono. che voi siate discostissimo alla quaresima, andandomene dietro a un buon vivere che qua si corrono di un tempo, se io pur mi ricordo bene, molto lontano da essa. Hora io credo finalmente havere a risolvermi di venire a vivere in cotesto paese: intanto potrei scamparla con lo starvi qualche poco tempo. Avvisatemi il parer vostro, che secondo che mi direte farò attenendomi sempre al giuditio de' mia maggiori, come si conviene et come è il mio

debito. Io sto benissimo, et non vi voglio più ricordare che mi comandiate niente, sapendo che non volete farlo. Dio vi contenti.

Di Firenze alli 15 di febb. 77. A servitii di voi sempre

F. R.

IV.

(L. C.)

### Al medesimo

Molto Mag.co Sig. Ridolfi. — Leggetela tutta, rispondete, et donatela al fuoco.

La lettera che mi mandasti a questi giorni come io vi scrissi, la mandai per non gne ne poter dare io, in modo che harete hauta al parer mio la risposta, et per esser tornato io ieri non l'ho possuto trovare ancor ch' io n' habbia assai cerco, a tale ch' io non posso darvi nuova del seguito per questa mia, ma forse per lo strasordinario gne ne avviserò. Io non vi starò più a ricordare di quello ch' io v' ho tante volte scritto, perchè mi credo che siate uscito d' obbligo. Mi rallegro

assai havendo inteso i passatempi vostri, che in verità mi paiono honestissimi et atti a conservarvi la sanità et certo sono da ogni vero gentiluomo. M. Michele è stato in villa mia parecchi giorni, et hora ce ne siamo tornati dove ci staremo un poco soltanto, essendo vicini i pali dove a nessun modo non bisogna stare di fuora, che sarebbe troppo gran fallo. Io voglio che voi v' immaginiate ch' io mi darei et mi piglierei un tempo che forse vi saprebbe male di non essere in Firenze caso ch' io fussi lasciato fare. et questo voglio che me lo crediate. Farò l'ufitio con quello sposo che dite, hora che son tornato. Quel rozzo e rustico finalmente è tornato, ma ancora n'è tornato un altro ch' io non ve lo so dimostrare con parole che non è meno garbato e virtuoso di questo rozzo, e certo se ve ne ricordassi di questo tale, perchè so che lo conosciete, concorreresti meco *in eadem sententia*, et mi duole di non ve lo saper dimostrare. Altro non vi vo dire di questo ch' il cuor mi brilla e par che gl'esca fuore: mi sa millanni che queste processioni comincino, che essendo io diventato buono christiano (ancorchè io sia stato sempre) odo un po' più ch' io non soleva e messe e vespri; ma non sono anco tanto infervorato ch' io non vadi a feste et a veder correr pali, et a rallegrarmi ancora io come fanno gli altri et usan fare. Vi vo pregare a raccomandarmi a m. Girolamo Guicciardini, perchè vedendolo io sì di rado crederò che gl' harà prima le vostre lettere ch' io le vegga, essendo egli tanto occupato nello studio delle buone lettere.

M. Lorenzone fra li huomini savi dotti è in grande espettatione, però ve n'avviso perchè sapendo voi essere suo intimo amico, ve lo scrivo adunque acciochè ne pigliate gaudio che so certo sarà non piccolo. M' ero scordato di dirvi come m. Michele vostro affettionato tanto tanto vorrebbe che voi lo favorissi di un paio di guanti, e mi ha detto che li vorrebbe buoni che li ha a donare, et vorrebbeli con quelli nastri gialli e turchini, et li vorrebbe buoni et quanto prima, et che gne ne mandiate a ogni modo: tali sono state le sue parole, et si scusa che

non vi ha scritto per non vi dare tanto fastidio havendogli voi hauto poi a rispondere, parendogli havervene dato troppo col farvi procacciare i guanti. Divina intellettiva che ha questo prete (Dio gne ne mantenga) a parer mio. Io qui farò fine parendomi haver detto troppo, et s' io v' havessi troppo infastidito col mio dire, perdonatemi. Io son tutto vostro. Dio vi dia ogni contento.

Di Firenze il di ..... di marzo 1577.

V. Aff.0

F. R.

Donatela al fuoco.

v.

(L. C.)

## Al medesimo

Mag.co m. Gio. Francesco. — A giorni passati vi scrissi una lettera per la quale vi ringratiai de' guanti che non credo l' habbiate hauta non havendo hauto io risposta. Io essendo stato non so che giorni in villa non ho niente che scrivervi di nuovo: imperò farò fine dicen-

dovi come io son tutto vostro, et vi esorto a non vi voler troppo affaticare per molte cause che io innanzi che partissi vi avvisai. Ricordovi a uscir d'obbligo con quel nostro parente (se non ne siate uscito) et mandatelo tale quale lo merita. Nè mi occorrendo altro farò fine. Dio vi contenti.

Il di 20 di aprile 1577.

17.0

F. R.

VI.

(L. C.)

Al medesimo

Molto Mag.co m. Gio. Francesco. Il tenore della penultima lettera che mi scrivesti era, se ben mi ricordo, questo che io quando rivedevo di quelle gole bianche io non ve li raccomandassi, et non mi dicesti quello haveva a dire, in modo che ritrovandomi io alle volte dove ne era non ho fatto quello mi scrivesti, et questo è restato da non sapere l'animo vostro, imperò avvisatemi, tutto quel che voi volete

ch' io dica et io ne farò servizio. L'ultima lettera vostra mi pare che dica ch' io non ho hauto una vostra quale mi havete scritta che ne duole assai, ma ben potrei non la potere hauta per la ragion ch'io vi mostrai a questi giorni. Io vo. sto, e torno di Firenze in villa ogni di duo o tre volte et il bel tempo l'ò come io me lo piglio, et mi duole che non ci possiate essere ancor voi che un pochetto alquanto sarebbe più bello. Voi mi dite che volete indugiare a solvere l'obbligo che havete con quello vostro cugino al vostro ritorno: dunque il vostro ritorno sarà veloce al parlar vostro, ma io non credo che gli habbia esser tanto veloce che non vi sia tardo, imperò avvisatemi m. Gio. mio quando tornate che mi farete servitio. Io farò fine quì, ma non crediate già che non mi occorra altro che tutto sarebbe falsa (sic) ma per la strettezza del foglio et per il poco tempo farò fine, pregando nostro S. Dio che vi riconduca sano al vostro hospitio.

Di casa il di 4 di maggio 1577.

1. Aff.o

F. R.

VII.

#### (L. C.)

#### Al medesimo

Mi scrivete che costà si è fatto grande allegrezza del figliuolo mastio che ha hauto S. A. et che credete che qua si faccia di molte feste, io li rispondo che qua si fa gran festa per i bricconi, altro non si sente per hora. Mi scrivete ancora che state bene, il che ancora a me fa di bisogno, et per questa ve ne fo certo. Ancora mi scrivete che non havete lettere mie è già passato dua settimane, della qual cosa mi maraviglio assai, non havendo mai lasciato indreto sabato ch' io non vi avvisassi del mio essere, ma credo indovinarmi la causa et credo che sia questa, che qualche persona idiota sapendo di che autorità sono i mia scritti, et come accomodatamente distendo le clausole et metto in carta, si riserbi queste mie come per innanzi, et credo che questo ch' io vi scrivo sia verissimo. Io da

un canto non me ne curo, ma vorrei ben sapere che persone son queste che vengono a ritenere le nostre lettere, perchè al certo ne farei tal dimostrazione che forse sarebbono esempio a tutto il mondo; ma io m'aveggio che ragionando di questo mi vengo a discostare dalla tema principale. Io finalmente come vi ho detto di sopra ogni sabato vi ho scritto: ma che ci posso fare io se questi tali le vengono a ritenere? ma io credo bene che se assorta riterranno questa, non ne caveranno troppe cose che siano da imburchiare, et questo l'ho fatto a posta. Da qui innanzi manderò le mie in casa vostra acciocchè vadino più secure, ancor che come v' ho detto, in questa non ci ho usato parola che non l'usi ogni ignorante, et non li havendo dato anogra principio, nè mezzo, nè fine, con tutto ciò mi dorrebbe che vedessino questo modo di scrivere capriccioso. Vorrei sapere quando credete tornare, imperò avvisatemelo. Quel prete che è detto m. Michele è capitato qui a sorta e vi bacia le mani. Io non ci ho usato diligentia troppo nell' andar di diritto come potrete vedere se considererete bene, son certo che se non ve l'avviseranno non l'haresti visto. Vorrei mi avvisassi a che cosa attendete costassi, se fate niente all'amore perchè io quaggiù sto imbizzarrito: nè lo direi, ma lo sapresti poi et io non voglio. Vi vo pregare che vogliate stracciarla subito, perchè non volendo m'è scappucciato non so che che non è se non tuono, imperò stracciatela, ma rispondete prima Molto Mag.co m. Gio. Francesco.

Mi ero scordato dirvi come vorrei che scrivessi una lettera a Giovannino Carucci et fussi drento a modo di supplica, perchè a questi giorni andando con il vostro cugino lac, in villa di Polito Buondelmonti, lo fecciono Re et lo vestirno et messongli la corona in capo, che voi non pensassi in piede, et lo messono pro tribunali, a tale che li pareva essere un pazo cittadino, pure tutto faceva per lo meglio. Mostrate di non sapere niente di questo, ma scrivetegli una lettera come se havessi a scrivere a un re, et chiedetegli qualche gratia, et includetela nella mia, et io mostrando di non ne sapere niente, gne ne darò et lui si sbigottirà che tal cosa voi costassi l'habbiate a sapere, et ne piglieremo un po' di spasso. Di gratia se non vi parrà fatica fatelo. Io se non vi paressi che havessi ciarlato abastanza avvisalo perche cercherò un' altra volta di dir un po' più. Nè mi occorrendo altro farò fine. Dio vi contenti.

Di Firenze, maggio il di primo, anzi di giugno 1577.

Son tutto vostro

F. R.

VIII.

(L. C.)

Al medesimo.

Molto Mag.co sig. Ridolfi. Io ritrovandomi in villa hebbi una vostra nella quale vi era l'inclusa indiritta al Serenissimo, (1) et ne feci servitio perchè non potendognene dare io, la mandai per uno delli fedeli miei. Io tengo quasi per fermo che di quello che voi chie-

<sup>(1)</sup> Vedi la lettera precedente.

dete in gratia l'otterrete, perchè si vede già che la mente di sua Maestà è benignissima, et non è niente insuperbita per essere asceso a tal dignità; pure li principi son capricciosissimi et dificilmente si può conoscere l'animo loro. Io farò le raccomandationi a quel messere come prima lo veggo. Ho grandemente caro che attendiate al banco che poi che se nel giuoco, ballare. Veggo che vorresti sapere che bizzaria ho nella testa: ma che credete sia amore, io li rispondo: s'amor non è che dunque è quel ch'io sento? Ma s'egli è amore 'l' è una paza incannata, e paza bene. Altro non li vo dire delle mia fatiche che sarebbe un rinovellare il mio dolore contandogliene, et questo viene per non mi essere riscontrato: et per non infastidirvi più farò fine. pregandovi che mi tenghiate in buona gratia vostra, come io farò in quella del Serenissimo voi, ancor che poco bisogno ve ne sia. Dio vi feliciti. Di Villa il di . . . di Giugno 1577.

A servitii vostri

# IX. (L. C.) Al medesimo

Molto Mag.co m. Gio. Francesco. Io a questi giorni vi scrissi una lettera quale non credo habbiate hauta, poiche non li havete dato risposta: honne riceuta bene risposta della penultima quale mi dite che vedete insino di costassù l'animo mio. Quanto a feste quaggiù non si fa niente, et le cose passano pianamente. Non vi scordate di gratia dell'obbligo che havete. Vorrei intendere ancora che passatempi sono i vostri e quello che fate. Io mi do ad intendere che se l'aria comincia niente a riscaldare vi habbiate a ricordare di Firenze. Ser Michele è tutto vostro dice che vorrebbe mi scrivessi più a lungo, della qual cosa vi conforto ancora io a farlo. M. Lorenzone mi baciò le mani a questi giorni con tant' impeto e furia ch'io restai in su quel subito mezzo morto, che essendo 24 hore e vedendo venire alla volta mia costui tanto in-

furiato, mi pensai che fussi qualcuno che mi volessi più tosto far dispiacere che altro in su quell' hora. Ma ritornando in me e riconosciutolo. li feci le debite accoglienze quali si dovevano fare a par suo, et subito lasciatomi mi spari dinanzi in un momento. Crederò che habbiate income m. Matteo dell' Albizi teso tolse per moglie la sorella del Capitan Niccolò Strozi, et così in un inomento m. Federigo Strozi gliuolo di Lorenzo e fratello di Giovanbattista e di Tommaso, ha tolto per moglie la figliuola che fu di Bernardo Strozi et sorella di Agnolo con fiorini cinque mila per dirvelo all'antica et per compitarla, imperò se non l'havete inteso lo intenderete. Quaggiù è parecchi giorni che si cominciò andare all'acqua, ma ma ma non è ancor naturale, pure chi n'ha voglia vi può ire, eccettuandone voi che se bene n'harete voglia non credo che stando Roma vi possiate bagnare in Firenze, cioè in Arno. Io domattina che sarà domenica andrò un po' in villa e starovvi dua o tre di il più lungo, perchè non ci essendo quel contadino rozzo e rustico staró un po' in villa, In tanto tornerà et ancora io ritornerò. In quella ultima lettera cb'io vi scrissi vi detti ancora io nuove di Giovanni Carucci, ma se non l'havete hauta non ci posso fare altro, e parendomi d'havere scritto a bastanza farò fine, pregando N. S. D. vi conceda quello che desiderate. Di Firenze il di 8 Giugno 1577.

Vostro

F. R.

X.

(L. C.)

#### Al medesimo.

Molto Mag.co m. Gio. Francesco. Ricevei con una amorevolissima vostra i guanti di m. Michele quali non son buoni per l'effetto che lui se ne voleva servire, ma con tutto ciò lui vi ringratia assaissimo. Io in su quelle parole che havete scritte dicendo, io pensava che se ne volesse servire per una femina, voglio fare un po' d'interrogativa e dirvi, pensate voi forse che i preti solamente di costà attendino all'O. et sien soli loro, messer no, che an-

cor questi ci attendono e s'aiutano quanto possono con tutto che possino menare a essere et cetera. O siatevi si tosto sdimenticato di Firenze? M. Michele per dirvela non li voleva per una femmina, ma li voleva per un suo nipote, si che quelli non sono in alcun modo al proposito: pensate hor quello havete a fare. Io non ne chiederò perchè m'è stato detto che non ne volete mandar dua paia, come mi scrivete: se sarà il vero me ne chiarirò presto. Ringratiovi della raccomandatione havete fatta per me a m. Girolamo. Io uon sto nè ben nè male, ma come io mi stia, in questo stato io sono huomo per voi. Ma mi pare ben esser buono a poche cose da poi che in tanto tempo non m'havete comandato niente, sono quaggiù sfacciendato, e chi mi dà faccenda mi sciopera. Altro non vi dirò se non che martedi mattina il Sig. Marcantonio Cavallerizo Gran Duca delle stalle, fu ammazato da un certo giovane figliuolo di quello mastro Stefano cieco da un ochio che cavalcava i cavalli del Gran Duca, e da quello rais stiavo che menava sempre seco, et

questi dua furno presi nello stato di Vernio per commissione del Gran Duca e menati prigioni in Firenze. Questo vi dico perchè in questo tempo che leggerete questa mia un po' lunghetta, verrete a levarvi dallo scriver lettere et altre faccende più noiose che questa al creder mio. Furno menali prigioni e stamattina impiccati. Nè altro per questa, a voi mi raccomando. Dio vi contenti. Di Firenze il di 6 di luglio 1577.

## A servitii vostri

F. R.

XI.

(L. C.)

## Al medesimo.

Molto Mag.co m. Gio. Francesco. Credomi che non habbiate da un pezo in qua riceute mie lettere, con tutto che io vi habbia scritto ogni otto giorni, poi che non ho riauto da un pezzo in qua alcuna vostra. Finalmente io mi sono incapato che l'habbiate in ogni modo, et che mi possiate rispondere mandandole ne' Capponi che son certo che il sig. Andrea Alamanni ne farà servitio

straordinario per compiacere a voi et a me insieme, così la signoria vostra potrà fare il simile indirizzandole al detto signore che statim me le darà, et in questo modo io vi potrò scrivere et l'harete, et voi rispondermi, et io riscrivervi, et voi rispondermi et vattene là. Pregovi adunque a cominciare la demonstrata via col rispondermi di guella altra settimana o quando parrà a voi. Io sto benissimo et son in Firenze al servigio suo sempre, et se di niente havete bisogno procacciatevi.

Voi debbiate sapere come 18 mesi fa o du' anni in circa, m. Agnolo Strozzi quel vostro amico hebbe una sorellina intorno a quelle du' altre che egli haveva, et quando la meschina nacque credo pur che sentissi dire che fu per il dolore per impazzare, n'è vero, vo lo sentisti dire, io lo so, voi non lo potete negare. Voi mi direte forse. orsu sollo, ma per questo che vuoi tu dire uscianne, finianla: vi rispondo che la meschinella havendola a questi giorni sua madre in collo, che mai la soleva pigliare, et essendo a una finestra che riesce in su la lor corte, li dovette cascare o cadere o uscir di mano, tanto che la si trovò la povera bimba in cortilem et statim obiit. Se vi pare che le avventure li corran dietro voi lo vedete in sin di costassu. A me parrebbe che voi li scrivessi una lettera et vi rallegrassi seco, come a bocca feci io. Voi mi farete servitio a raccomandarmi assai a Mad.a Portia vostra madre, et se non lo sa, dirli come è ito la bisogna. Dio vi contenti. Di Firenze il dì 2 di novembre 1577.

V.o Aff.

F. R.

XII. (L. C.) Al medesimo.

Molto Mag.co Sig. Gio. Francesco. Io non posso negare e nol niego, ch'io non habbia riceuta una sua de 12 d'agosto (con dua par di guanti) a me gratissima, alla quale la settimana passata detti risposta et la mandai a un banco che se non ita male, credo certo che li capiterà nelle mani. V. S. dunque se l'ha hauta intenderà come ero

in procinto di andare in villa, et in questa li dirò il medesimo, ma prima di rispondere alla sua ultima nella quale mi dice meravigliarsi molto della mia pigritia nello scrivere; ma perdonatemi Sig. mio che la ragion ch'ogni buon' alma affrena, spesso si trova vinta dal volere et tal hor mi mena in parte ov'io per forza il sego, ma li dirò bene che egli non mi potrà mai condurr'a tale ch'io non resti come sempre stato sono purissimo; imperò se io li parrò poco importuno nello scrivere per tal causa V. S. mi perdoni et prego quel che col ciglio muove il tutto, mi scusi appo voi se alle volte con troppa piena fede dal dritto mio pensier mi piego. Io non vo' già mancare di quello ch'io li havevo promesso di dirli come di qui a un'hora per la loro cortesia m. Girolamo Guicciardini e m. Andrea Alamanni con uno Agnolo senza l'ali vengono in villa nosco. Altro non li dirò pregandola bene a tenermi come è per suo solito in gratia sua, et di cuore me li offero pronto a tutti li sua comandi. Dio vi contenti. Di Firenze il di 7 di settembre 1577.

V.o f. R.

### BERARDINO ROTA

Tanto sono rare le lettere di questo gentile poeta napolitano, che ci siamo indotti a pubblicarne questa sebbene soltanto firmata da lui, colla quale accompagna un sonetto a Vespasiano Gonzaga duca di Sabbioneta per consolarlo nella morte della moglie. Passava tra essi ottima relazione, e un sonetto di Vespasiano colla risposta del Rota è inserito tra le rime di questo (Napoli 1575) come pure una lettera del medesimo Vespasiano al Rota si legge nelle Raccolte del Pino e del Zucchi. Berardino, se non il primo in ordine di tempo a comporre poesie pescatorie, come fu lungamente creduto, su senza contrasto il primo in ragione di merito.

(L. C.)

All' Ill.mo Sig. il S.r Vespasiano Gonzaga Sig. mio molto oss.mo

Ill.mo Sig. mio oss.mo. Già che mi truovo haver risposto alla lettera di V. S. Ill.ma tutta piena d'affetto et di cortesia, et dolutomi et ramaricatomi con lei della gran iattura fatta da tutti con la partenza di quell'anima bella et benedetta. ho voluto ora consolarla con questi quattordici versi male aggarbati et sconci, così come me li ha dettati il dolore et la voluntà ardentissima ch'io ho che quella si racquete et si tranquille amandola et osservandola io tanto quanto l'amo et osservo. Ne tacerò la gran forza della mia amorevolezza et molta affettione, poiche havendomi levati gran tempo è questi ferri di mano già rugginosi et rintuzzati, habbia pure ripresi così come le molte occupationi et la gotta mi hanno permesso. Resta che V. S. Ill.ma si ricorde di comandarmi. et conservarmi vivo nella sua memoria, et basciandole con ogni reverenza la mano, le priego quella consolatione et quella medicina che richiede la sua mortale et acerbissima ferita. Di Napoli IX di Agosto LX VIJ.

S.tor di V. S. Ill.ma affellionatissimo

BER.NO ROTA

La gotta fin qui non vuole ch'io scriva di man mia.

#### GIROLAMO RUSCELLI

Compilatore, commentatore, raccoglitore, correttore di testi e di stampe, gran faccendiere letterario, prodigo della roba altrui più che della propria, dalla nativa Viterbo tramutossi a Roma. poscia a Venezia dove passò la vita fra libri e librai, addetto particolarmente alla stamperia del Valgrisi cho non gli lasciava riposo, Sebbene non riescisse in alcuna cosa eccellente, ne lo si possa lodare di accuratezza nelle sue edizioni. e di sicuro giudizio nelle materie della lingua nelle quali si volle impacciare; pure egli fu per molte ragioni benemerito della italiana letteratura e sempre sarà ricordata con onore la Raccolta da lui immaginata e incominciata delle Lettere di Principi, « egregio esempio, disse il Giordani, di abilità e dignità italiana nel maneggio e nella esposizione dei grandi negozi. » L'edizione dell' Orlando furioso da lui pubblicata nel 1556 con tavole disegnate dal Dosso, lo pose in relazione col Principe Alfonso d'Este cui l'aveva intitolata. Il quale divenuto duca di Ferrara affidò al Ruscelli la cura di provvedergli libri e codici e di comporre non sappiamo quali scritture, assegnandogli a questo intento provvisione di 300 scudi l'anno, come risulta dal seguente ordine dirizzato dai

medesimo ai Fattori generali il 25 luglio 1562. « Perchè il S.r Giroiamo Ruscelli ha preso cura di fare diverse compilationi per noi et d'impiegare l'opera sua in alcune cose pertinenti alla nostra libreria, oltre al desiderio ch'era prima in noi di sovvenirlo ne' suoi honorati studi, gli constituiamo per questo effetto trecento scudi l'anno di provvisione, la quale vogliamo che gli diate ordinariamente, fin tanto che non habbiate nostra commissione in contrario. » La lettera del Ruscelli che qui viene in luce, dimostra come egli con la rivelazione di pericoli probabilmente supposti che sovrastavano al Duca, intendesse corrispondere all'obbligo di gratitudine per la pensione ottenuta, e per la protezione accordata. Egli morì in Venezia l'anno successivo.

# (ARCHIVIO ESTENSE).

All' Ill.mo et Ecc.mo S.r mio et Pro.ne Oss.mo il S.r Duca di Ferrara.

In man propria.

Ill.mo et Ecc.mo Sig.r et Pron mio sempre Oss.mo.

Da già due anni, un forestiero amico mio mi disse che nel medesimo alloggiamento seco era un'A-

lessandro da Cento, il quale havea conferito con lui d'esser qui per offerire un ricordo che in ogni occasion di guerra con Ferrara, potrebbono quaranta o cinquanta soldati in una notte ridur la città in modo, che si ritroverebbe priva della maggiore et più importante difesa sua. Può V. E. considerare, se in tal occasione io andassi pigro in usare ogni diligenza, per intendere quel che ciò fosse. Ma non mi essendo mai stato possibile con alcuna via di condurlo a ragionar meco, nè di farli cavar di bocca parola alcuna, tenni modo, che quel suo et mio amico l'ammonisse dell'importanza del pericolo al quale manifestissimamente s'esponeya col solamente parlar di tal cosa, non che volerla mandare avanti. Tal che essendo in quei giorni tornato di Spagna il S.r Principe di Fiorenza. l'amico mi venne a dire che colui se n'era partito la sera avanti improvisamente, dicendo a lui come in secreto, che andava a Roma facendo la via di Fiorenza. Io con promettere a quel mio amico che questa potrebbe esser l'esaltation sua, et con altre persuasioni, et qualc' altra cosa, l' indussi ad andargli appresso con qualche sua colorata scusa, et osservare i progressi suoi, et tenermene raguagliato. Otto o dieci giorni doppo la partita sua, mi scrisse d'averlo ritrovato in Bologna, et che era seco, et lo seguirebbe a Roma et per tutto finchè ne couseguisse l' intento suo.

Ma non avendo dappoi avutene più nuova alcuna ho stimato, o che fosser mal capitati, o che l'uno et l'altro fosse mariolo. Il mese passato, un Fra Giovanni Manta Bresciano, persona di bellissime lettere et mio grande amico essendo per andar a Napoli, disse in ragionamenti di cose diverse, che il carneval passato avea conosciuto in Siena un Bolognese che avea nome Alessandro, il quale gli havea comunicato che egli avea modo di farsi grande, ma non sapea come assicurarsi della sua vita con quel Principe stesso, a chi egli si dichiarasse. Et che finalmente disse Frate come un suo zio era stato molti anni a i servitij dei Duchi di Mantua et egli, il nepote, avea studiato in Ferrara et era spessissimo col zio a caccia et a stantiar giorni et mesi, principalmente in Ostia (1) dove il zio avea maneggio continuo o governo o che altro fosse. Et per essere il zio persona di molto giudizio et di studij et principalmente d'ingegni et d'architettura, conosciuto et pienamente s'era certificato che il livello del paese a man destra d'Ostia, è molto più basso, che il letto del Po per la strada che ora tiene per venir a Ferrara. Et che fra l'argine destro del Po in quel luogo, et il paese più basso non è tanto terreno che in una notte 20, o 30 huomini non lo tagliassero et egli particclarmente vi aveva alcune machine et ingegni da farlo con maravigliosa facilià et prestezza. Onde, fatto quel taglio, Ferrara si ritrovava subito in secco et non basteria poi mezza Italia a riserar quel luogo, massimamente avendo nemici attorno che s'opponessero. Io in quanto all'huomo ho pensato, che facilmente potrebbe essere quel medesimo che era qui, se ben variava di patria tra Cento et Bologna, et

<sup>(1)</sup> Ostiglia, paese in riva al Po.

in quanto alla cosa l'ho tenuta per redicola et però, avendo ben posto in molto spavento il Frate a non ragionarne mai più, per ogni rispetto, non ne ho poi voluto fare altro motto a V.ra E.a; ma ora che qui et per tutto si è sparso, che non s'attende da alcuni gran Principi a far'altro che provisione di canavacci per far un sacco capace di tutto lo stato di V. E.a ho voluto che queste due ridicole occasioni mi servano a farle riverenza con questa mia, come gliela fo ad ogni hora con tutto l'animo. Et son ben certissimo che ella si tenga sicura, che se nelle cose minime io non manco di quella diligenza, che a me è debita per tante vie, molto meno vi mancherò in ogni tempo in quelle, che ml si potessero offerire importanti, se ben vi andasse grandissimo rischio del sangue mio, et un giorno conoscerà con gli effetti, la gran forza di quella suprema devotione ch'io come fatalmente l'ho avuta tant'anni prima, che la conoscessi se non per nome et che poi dall'infinita benignità sua s'è venuta tanto crescendo, che io non ho forse maggior consolatione nel

viver mio che il pensar in lei, et nodrirmi delle speranze, che io mi vengo tuttavia fabbricando al mio desiderio.

Da qualche persona di molta stima ho inteso, come in Bologna è stato ritenuto, o chiamato un Conte Ranuccio sotto color d'imputatione d'Vgonotto, ma che in effetto è per certezza avuta, che egli teneva maneggio secreto col Sig.r Corneglio Bentivoglio. Il che ancora io non ho dubbio, che a V. E.a debbia esser notissimo. Tuttavia a i Principi è sempre molto meglio aver molti avisi superflui, che mancar'alle volte d'uno importante per qualche via.

Questi giorni adietro, quando fu bruciato quel poverello Colantonio da Lecce o Brindisi, io fra me stesso mi ricordai della divinità dell'ingegno di V.ra E.a la quale quando io fui in Ferrara gli predisse quasi un tal fine, et io qui non restai di dirglielo. Il che se non servi a lui servi tuttavia a me molto, per distoglierlo dal praticar nella casa mia, et sopra tutto dall'usar il nome et la testimonianza di V.ra E.a come prima faceva con ciascheduno. N.ro S.re Iddio, che è la con-

tinua oration mia, si degni di verificar nella persona et fortuna di V.ra E.a i miei fermi augurij, et a me dar gratia di così servirla come desidero, et come son'obbligatissimo per tante vie.

Di Venetia il di 19 di Maggio 65 Di V. Ill.ma et Ecc.ma S.ria

Vmilissimo et Obligatissimo Servitore

GIROLAMO RUSCELLI

#### BERNARDO SEGNI

Queste undici lettere gettate giù senza studio e alquanto scorrettamente, sono pregevoli di concisione e nell'ultima e notevole la semplice ed efficace manifestazione del dolore per la morte di un figliuolo dell'autore. « Il Segni, scrive il Giordani, mi piace assai; gran galantuomo; e c'e anche da imparare per lo scrivere ». Il Foscolo assegnava alla sua storia fiorentina il primo luogo dopo quelle del Macchiavelli e del Guicciardini, aggiugnendo che è più esatta dell'una e più veritiera dell'altra; e che s'ei nello stile cede di energia e di profondità al Macchiavelli, avanza in naturalezza e sobrieta il Guicciardini. La quale storia, nobilissimo esempio di scrittura sciolta e corretta ad un tempo, rimase sconosciuta finche visse l'autore e fu pubblicata la prima volta nel 1713 insieme colla vita di Nicolò Capponi.

I.

## (AUTOGR. CAMPORI)

Al molto suo hon.do cognato Lodovico Ridolfi in Firenze.

Cognato hon.do. Doppo l'essermi scusato con V. S. dell'esservi im-

portuno vi pregho mi vogliate significare se una lettera scritta a Filippo del Migliore a Pisa hebbe ricapito per le man vostre, la quale vi mandai ultimamente pel M.ro: et perchè e' m' importa che Filippo l' habbia, però desidererei, scrivendo V. S. a Pisa, facessi d'haver risposta da vostri se ella gli si stata data et habbiate patienza et mi vi raccomando, che Dio vi guardi. Di Voltera alli 30 di novembre MDXLVIIIJ.

Se V. S. sapesse se Filippo per sorte fusse tornato, vi piacerà darmene aviso.

S. V.
BERNARDO SEGNI.

II.

(L. C.)

## Al medesimo.

Cognato hon.do. Come forse havete veduto n'ho rimandato il canovaio et vi vorrei preghare in summa gratia dessi commissione a qualche servitori de vostri che me trovassino uno et basterebbe che non fusse ladro et fusse uso a far

qual cosa, et mandarmelo che ne harò obligo, et mi vi raccomando che Dio vi guardi. Di Volterra alli XXIIJ di marzo MDL.

III.

(L. C.)

Al medesimo.

Hon.do cognato. Non m'occorre per hora altro dirvi che 'l nostro buono essere, et che la stanza ci sodisfa ragionevolmente se bene siamo non molto agiati in casa et in habitation maninchonicha, pure per altro stiamo bene, et anche in questo non patisco troppo. Se il vetturale apportator di questa vi chiedessi un mantellotto da cavalcare piaciavi di dire a Jacopino che glie ne dia, et raccomandatemi a vostra M., a Pierfilippo et a tutti, che Dio vi guardi. Non vi ho detto della stanza perchè e non ci sia un sitto per V. S. quando ci venite ne par dire il vero. Di Voltera alli VIIIJ di settembre MDL.

IV.

(L. C.)

#### Al medesimo.

Cognato car.mo. Non ho altro da dirvi per questa mia se non che la Gostanza da 3 giorni in qua si sente alquanto di mala voglia. E il suo male di quelle febricette che ella suole havere che non mostrano malignità nè accidente alcuno cattivo e venghono ai 50 di e terzane. Qui è un buon medico che ha cominciato a purgharla et speriam bene. Se altro occorrerà d'importante, che Dio ne guardi, ne farò avvisato subito. Et mi vi raccomando, che Dio vi guardi. Di Voltera alli XVII di settembre MDL.

v.

(L. C.)

## Al medesimo.

Cognato hon.do. Per l'ultima vi scrissi del male della Gostanza il quale di poi è restato per gratia di Dio, et non ha più febre; ma ben seguitarà di purgharsi. Intendo che s'io mando per l'afare che l'harò, serbatemelo perchè quando harò persona fidata manderò per essa con havervene obligho. Vi piacerà di far dar l'inclusa et mi vi raccomando, che Dio vi guardi. Di Voltera alli 30 di settembre MDL.

VI.

(L. C.)

Al medesimo.

Mag.co cognato car.mo. Per Jacopino nostro servitore vi rimetto il cavallo con suoi fornimenti quale mi ha servito molto bene, et perchè la Iddio gratia arrivammo qui hoggi a hore 22 tutti a salvamento. Però non lasciai partire Jacopino affinche il cavallo si riposasse: per adesso non mi occorre altro se non raccomandarmi a tutti, che Iddio vi conservi. Da Volterra il di p.o di settembre 1550.

VII.

(L. C.)

Al medesimo.

Cognato hon.do. Non mi occorre dirvi altro in risposta dell'ultima

vostra se non che stiam sani: ho havuto piacere d'intendere che Ant.o Bruni si contenti di quel tempo. Se questa pasqua venite qua su, oltre al farmi piacere ci ingegneremo di intrattenervi con una caccia almeno, et mi vi raccomando. Salutate vostra madre per mia parte et gli altri vostri fratelli, et Dio vi guardi. Di Voltera alli XIJ di novembre MDL.

VIII.

(L. C.)

#### Al medesimo.

Mag.co Cognato. Ser Jacopo dalla Terina apportator di questa vi porta scudi 500 di moneta in scudi 452 d'oro taliani e 'l resto in moneta che fanno la somma detta, de' quali mi farete far creditore sul banco in un conto a parte per doversi dipositare sul monte della pietà a quel pregio et interesso che il monte ne dà in nome della Bartolomea figliuola di Benedetto Minucci et moglie di Bernardo del Bava quando alcuno de' suoi fratelli o loro mandato con mia lettera indiritta a voi

verrà costi per esser d'accordo con gli ufficiali del monte per conto di detto diposito il quale si fa per commissione di Sua Ecc.za ha stare nella forma che di sotto si dirà, se già in questo mezzo non havessi da Sua Fcc.za altro ordine.

La Bartolomea de Minucci de havere scudi 500 di lire 7 per scudo i quali sono di sua dote et alimenti aggiudicatigli pel Cap.o di Voltera per commissione di Sua Ecc.za cioè scudi 430 per conto di sue dote et scudi 70 per conto di sua alimenti di due anni stati fuor del marito. i quali danari si deposita a . . . . per cento l'anno per doversi restituire ogni volta, et in ogni occasione che accadesse ristitutione di dote o riconciliatione tra lei e 'l marito, che e' si dovesse restituirgli. Et tutto questo si faccia con consentimento et in presenza de' suoi fratelli o mandato d'essi et in caso come io ho detto che in questo mezzo non havessi da S. Ecc.za ordine di fare altrimenti. Et di questa briga che io vi do habbiate patienza, et Dio vi guardi. et mi vi raccumando. Di Voltera alli XXX di Maggia MDLI.

IX.

(L. C.)

Al medesimo.

Mag.co Cognato. Noi stiam sani per gratia di Dio eccetto Lorenzino che ecci ritornato alla solita febre. Noi ci starem quivi anchora un mese piacendo a Dio. Vi pregho a far dare l'inclusa. Et mi vi raccomando che Dio vi guardi. Di Volterra alli XVIIIJ d'agosto MDLI.

Χ.

(L. C.)

## Al medesimo.

Mag.co Cognato. L'amico vostro sarà expedito per conto del suo credito come si possa prima, non si lascerà indietro cosa alcuna si possa a suo beneficio. Non vi maravigliate della resolution del tornar qui la Gostanza perchè a Pierfilippo ho scritto il tutto, et perchè mi son governato così ciò per giuchar il giuocho a rovescio da poi che e' si perde pel ritto. Vi ringrazio di Jacopino, et mi vi raccomando. Dio

vi guardi. Di Volterra alli XIJ di Agosto MDLI.

XI.

(L. C.)

Alla sua car.ma consorte Gostanza Ridolfa de Segni in Firenze.

Dilettissima consorte. Venendo costi Bastiano potrai esser raguagliata da lui a bocca del tutto, et io non ti dirò altro per non potere scrivere in tanto mio dispiacere, il quale non potrà mai havere fine ne modo, se dal canto tuo non veggo porci termine. Dio sa el tutto, et facia di me quello che e' vuole perche io non so dove mi sia pel dolore, et mi ti raccomando da cuore, preghando Dio ti dia patientia et miglior fortuna nel resto degli altri figliuoli. Dio ti guardi. Di Anghiari alli XXIJ d'ottobre MDLIJ.

L'infelice consorte BERNARDO SEGNI.

#### FRANCESCO SERDONATI

Scrittore egregio e lodato di florida e purgata favella, non però tenuto nel debito conto dai contemporanei e neppure ascritto per quanto pare, alle accademie fiorentina e della Crusca alle quali appartennero tanti letterati assai meno valenti di lui. Nato in una villa del contado di Firenze, incominciò in essa l'esercizio dell'insegnamento che continuò successivamente in Firenze, in Padova, in Ragusa e in Roma dove probabilmente morì dopo il 1608. Il Serdonati si occupò più nel tradurre che nel comporre opere originali e ad una di queste, la vita di Innocenzo VIII, si riferisce la lettera negletta ad Alberico Cibo, della stessa famiglia di quel pontefice, la quale qui si mette in luce. La detta vita però rimase inedita e l'originale si conservò ignorato nell'Archivio di Massa per due secoli, finche nei primi anni del presente, Stefano Ticozzi prefetto del dipartimento delle Alpi Apuane, nel lasciare l'ufficio se lo appropriò con altre scritture, e molti anni dopo, fattolo pubblicare in Milano, lo cedette alla Biblioteca di Brera. Non si conosce la cagione che rattenne il Principe dallo stampare questo lavoro composto a sua istigaziene e con notizie da lui stesso somministrate: ma noi crediamo di averla rinvenuta nell'anteriore lettera dello stesso Serdonati al Cibo, edita dal Parenti nella quale si scusa liberamente dal fare uso di quei ragguagli che si riferivano bensì ai predecessori, ma non avevano stretta relazione colla vita del Pontefice, o erano stati narrati da altri, o non posavano sopra sicuro fondamento. La qual cosa non poteva riescire gradita al Principe che ad esaltare l'antichità e la grandezza della sua casata, spendeva grosse somme ed era affacendatissimo nel carteggiare con letterati e genealogisti, per mantenerli devoti e riverenti alla memoria dei suoi antenati. Questo sappiamo con certezza, ch'egli affidò la stessa impresa a Francesco Maria Vialardi il quale avuto nelle mani il manoscritto del Serdonati, e fattone suo prò largamente, dopo la morte di costui, diede alle stampe in Venezia l'anno 1613 una vita d'Innocenzo VIII conforme alle viste di Alberico, alla quale aggiunse quelle di Bonifacio IX e del Cardinale Innocenzo Cibo.

# (ARCHIVIO DI MASSA).

Ad Alberico Cibo Principe di Massa Genova.

Ill.mo et Ecc.mo Sig.r mio sempre Col.mo. Già più mesi sono non ho scritto a V. Ecc. Ill.ma per non m'essere occorso cosa di momento. e con lettere scritte a voto non volevo turbare le sue cure; ma ora vengo a farle riverenza con la presente e frattanto a farli sapere due cose. L'una che ho mostrato qui la vita del Papa Innocenzio ad alcuni valentuomini, i quali la lodano grandemente, ma dicono che gli parerebbe abbreviare un poco l'enumerazione dei personaggi di casa Cibo, perche non appartengono alla vita del Papa se non di lontano, e anco l'accoglienza di Principi ed Ambasciatori venuti a lui e la venuta di Zizimo par loro che si venga troppo a particolari e che si potesse stare più sul generale per farla più breve, perchè queste cose non sono essenziali della vita sua. Ma però se ben vi si conservino. non le dannano; ma gli piacerebbe un poco più breve in queste due cose e l'altre l'approvano e commendano assai; e un galantuomo letterato mi disse queste formali parole: io sapeva in casa Cibo esser gran nobiltà, ma non mi persuadevo, che fosse tanta a gran pezzo quanto per que ta tua opera si vede, che credeva che la fosse

venuta in grandezza mediante Papa Innocenzio, e non prima. L'altra cosa che ho voluto farle sapere è, che ho veduto qui un libretto stampato in Napoli l'anno MDXCV intitolato Ragionamento di Tomaso Coalla descrizione sto intorno regno di Napoli e all'antichità di Pozzuolo di Scipione Mazzella, ove questo Costo riprende fra le altre cose il detto Mazzella per aver detto, che la famiglia Tommacella e Cibo sia la medesima e dice, che i Tommacelli lo negano. Però le mando qui la copia delle sue parole copiate da quel libro, acciocchè le vegga, e se le pare lo diremo in ogni modo nella vita; ma modestamente per modo di giudizio e non d'affermazione. E con questo le bacio le vesti. Di Roma addi 31 di Maggio 1601.

Di V. E.

Fedeliss. Ser.e

Il Vialardi mi ha chiesto la vita e l'instruzioni con quelle orazioni e la lettera di Montalto, et io glie n'ho accomodato. Di nuovo le bacio le vesti. Roma addi primo di Giugno 1601.

Um.mo FRAN.CO

# MARIANO SOCCINO (il giovine)

Giureconsulto di grande riputazione professò la sua scienza negli studi di Siena, Pisa, Padova e Bologna. Nato in Siena del 1482 morì in Bologna del 1556.

# (AUTOGR. CAMPORI).

Al Molto Mag.co S.or Alexandro Donesmondo Nobile Mantuano suo sempre hon.o

a Guastalla o a Mantua.

#### **JESUS**

Molto Mag.co M. Alex.o S.r mio hon.do. Per una di vostra S. intendo quanto ha operato circa quel negocio del loco del conseglio. Et anco quanto in tal cosa la Ecc. del S.or Don Ferrando è dispostissima. Del che ne resto molto satisfatto et infinitamente obligato a sua Ec.a et ad V. S. Et per far mo resposta i quanto accade, li dico che mi contento di tutto quello si contenta sua Ex.a, et maxime considerando che quella dice differire per meglio servire, et in questo mezo noi ci

potremo meglio resolvere a pieno informati del tutto. Et per questo dico ad V.ra S. che la mi farà piacere ragguagliarmi de la qualità dello ostitio circa el peso, et circa el comodo, o voglia dir l'utile et honore di esso. Et questo perchè scrivendone ad mio figlio lo possi ad pieno informare el che far non ho possuto per le lettere già scriptoli, a le quali lui ha risposto che vorria sapere la qualità predetta et poi mi resolverebbe. V. S. adonque per la sua humanità si degnarà del tutto informarmi ad causa possi fare el medesimo verso mio figlio. Et così questa dilatione ne servirà in questo, purchè ex alio non ne nuoca che interim el loco fusse dato ad altri, et per ciò V. S. potrà scrivere al S.r quanto in tal cosa li parrà al propôsito che in tutto mi rimetto al suo buon judicio. Et si degnarà in le sue lettere raccomandarmi a Sua Ecc.a ringratiandola del suo optimo et prompto animo di satisfarmi. Et se el mio consulto ha in parte alcuna satisfatto a Sua Ecc.a, io ne resto molto contento et più che se havesse acquistato una bella possesione. Et

se anco non fusse così, sappi la Sua Exc.a et V. S. che ho hauto voluntà grandissima di satisfarle. Et così quella accepti el buon volere. Non mi occorre dire altro ad V. S. se non che la ringratio de le amorevoli offerte, facendoli versa vice le medesime ad quella di buon cuore raccomandandomi, et N.ro S. Dio la facci felice. Di Padova il giorno XVIIIJ d'ottobre MDXXXX. Di V.ra S.

S.re mar.no sozino

## SPERONE SPERONI

Molto pregiate sono le le'tere dell'autore della Canace, uomo che molto seppe, ma non ebbe la virtù o l'astuzia di dissimulare il concetto esagerato ch' egli si era formato della sua dottrina. Al Bolognetti che gli aveva mandato a donare un suo poema eroico intitolato *Il Costante*, per averne in contraccambio quella lode che non si rifluta a cosa donata; lo Speroni risponde temporeggiando e indugiando con pretesti e infine promette di dar-gliene conto a bocca o in iscritto. Saremmo curiosi di leggere i giudizio su quel mediocre e noioso componimento, dato di colui che trovava fante mende nella Gerusalemme liberata e non risparmiava le sue critiche neppure all' Eneide.

I.

## (BIBL. ESTENSE)

Al molto mag.co Sig.re mio oss.mo S.or Francesco Bolognetti a Bologna.

Molto Mag.co Sig.re. — Da alcuni gentilhomini bolognesi prima, poi dallo ex.mo S.or vicario di Padova fui salutato con vostre letere: et l'una et l'altra volta già molti mesi. Io veramente non risposi alle prime aspettando che chi le diede, tornasse a prenderne la risposta; ma alle seconde cominciai con l'opera a risponder, et mi diedi a riveder il Constante: ma la varietà delle cose che vi sono entro, et tutte quante considerabili; et la varietà delle mie facende, furono et sono anchora tuttavia tante, et si fatte; et io di si poco valore; che se io non sono alla fin di tutto non è d' haverne gran meraviglia: seguiterò, se vi piace, la impresa poi che jo sarò tornato da Venetia, ove io vado dimani, nè so quanto io vi stia: per ciò che io vo a posta d'altri. Quanto sia per valere quel che io farò, V. S. lo sa megliò di me; ma quanto io volessi valere sol per servirla, sallo ognuno che mi ha sentito parlare della cortesia vostra alla quale io mi tengo molto obbligato. Farò quanto 10 potrò, et hora et sempre che V. S. mi comanderà alla quale mi ricomando.

Di Padova di XVI di aprile nel 67.

Servo

S. SPERON

# (L. C.) Al medesimo

Mollo Mag.co Sig.re. — Di queste letere et di chi le porta et di chi manda dirò anche io questo poco. Hebbi la vostra lunedi passato, che fu il di XIII del mese non ostante che ella sia fatta adi XXIX del passato, et questo basti. Or S.or mio io vi scrissi con intention di attendervi alla promessa; et non vedendo risposta, io mi fermai, passando ad altri negotii non già grandi come la S. V. cortesemente di me parlando si pensa; ma bassi et vili, dalli quali, per ciò che standomi in Padova, non mi posso sbrigare, mi risolvo di partirinene et tosto; et ciò facendo, la S. V. mi vedrà per camino, perciò che in passare per Bologna, et la visitarò, et ragionerò seco del suo Costante difusamente oltre a quello che n' harò scritto. Credo che il non haver V. S. la mia letera a tempo

sia stata opera di giuditiosa fortuna

et non difetto d'altrui; perciò che fattavi la promessa, son stato intricato in mille strane opre et pensieri in maniera che io non ho fatto dall'hora in qua, nè pur pensato di far bene: dunque acciò che io non mancassi di fede, fece la sorte discreta che le mie letere non vi capitassero alle mani, nè altro ho ha dirvi intorno a questa materia. Non accadeva che la S. V. mi mandasse la letera del Giancarli, che senza quella vi harei creduto ogni cosa; a lui mandai hieri quella che li scrivete; non so quello succederà; voglio dire che io l' ho data a chi va alla fiera a Rovigo, a lui starà di darle ricapito. Comandatemi come a cosa vostra et amatemi, non però tanto, che quando parlate con me, o con altri di me, il vero non sia con voi: resta dir che io son molto servitore dello Ill.mo vostro Vescovo et del S.r suo fratello; et se haverete occasione di fargliene fede mi sarà caro che lo facciate. Dio vi conservi.

Di Pad. di 16 di ottob. nel LXVIJ.

Di V. S. Ser.

S. SPERON

III.

# ( L. C. ) Al medesimo

Molto Mag.co S.r — Io ho pregato il S.r Cesare Fantucci il qual torna a Bologna, che mandi alla V.S. questa mia letera acciò che finalmente io la ringratii del dono fattomi de la bella egistola del R.mo Mons. di Maiolica mio S.re; al quale, se la sua villa è pari in bellezza, sicuramente si può vantare d' habitare meglio in contado, che gentilhomo della sua patria: et bene il merita la sua gentilezza. Ringratio ancora la S. V. della memoria che di me tiene cortesemente, et la priego di conservarla. Io son suo di bon core, et come tale pronto mi offero al suo servigio in ciò che io vaglio; ma poco vaglio.

Di Pad. di XVIIJ d'aprile nel LXVIIJ della mia vita.

Ser.

S. SPERON

IV.

(L. C.)

 $A \ldots \ldots (1)$ 

Reverendiss.o Mons.r S.r mio colendiss.o — Li di passati fui sforzato da charità Christiana a fare un lungo viaggio, quasi vigilia di quello che ho a fare verso Roma. Tornando a casa lasciai al K. Guarino quella mia opera di riforma d' anno, della quale intesi che V. S. vol scrivere a S. S. Hoggi l'ho rihavuta et hoggi la mando alla S. V. R.ma: facciane ella ciò che le pare: ma se ella va a Roma vada in mano dello Ill.mo et Ecc.mo S.r Iacomo Boncompagno a cui la scrivo; ma non vada se prima non è veduta dalla S. V. insieme con Mons. R.mo di Città nova: ma non sia veduta nè dail' un nè dall' altro, se non havranno letto il sermone di S. Gio. Crisostomo intitolato de Nativitate S. Io. Baptistae. Letto quello, et judicata la mia

<sup>(1)</sup> Forse a Mons Alberto Bolognetti cui è parimenti indirizzata la lettera che segue.

scrittura facciane V. S. quello le pare. Andando a Roma vada ove l'indrizzo: questa settimana futura verrò io a Venetia a baciar la mano alla S. V. R.ma che Dio conservi in sua gratia.

Di Pad. li 6 di nov. 1579.

Ser.

S. SPERON

v.

# (AUT. CAMPORI)

Allo Ill.mo et Ecc.mo et R.mo S.or mio col.mo Mons.r Vescovo di Massa, Nuntio di N.S. in Venetia.

Ill.mo et R.mo S.or. — Disidirando, et sperando di poter venire a Venetia, et presentare alla S. V. Ill.ma quel giovane del quale io le parlai la state passata per quel chieregato, sono indugiato in sin hora a fare questo officio, nè perciò temo di farlo indarno al presente, benchè io il faccia per letera; meritando questo giovane assai da se, et io dovendomi confidare nella cortesia di V. S. R.ma. Questo è dunque quel Luciano Violato, per

lo quale io intercedea, supplicando, chel chieregato vacato per morte del quondam Bernardin Fabri, fusse conceduto a costui, il quale non disidera altro che occasion di servirc alla chiesa con questo poco di titolo. Son sicuro che V. S. R.ma risponderà con bono effetto alle bone parole che io intesi in Venetia di bocca sua. Dio la conservi in sua bona gratia; io riverente le bacio la mano.

Di Pad. di 28 di gen.o 1580. Di V. S. R.ma et Ill.ma.

Servitore
s. speron

## LODOVICO STROZZI

Varii individui di questa famiglia vissuti nel secolo XVI si vedono segnati nelle tavole del Litta col nome di Lodovico. Il nostro, teniamo per fermo sia quello del quale il Litta stesso dice, credere fosse uomo dotto e di cui parla il Bembo in una lettera tra le stampate da Aldo, il quale morì probabilmente in Roma nel 1586. Il Gamurrini afferma che andò a stabilirsi in Mantova e ci propagò la famiglia, mantenutasi infino ai giorni nostri.

I.

# (AUTOGR. CAMPORI)

A D. Ferrante Gonzaga Vicere di Slcilia.

Ill.mo et Ex.mo Sig.r et patron mio osser.mo. — Veggio che se voglio aspettare di scrivere a V. S. Ill.ma fin tanto ch' io possa dargli aviso di qualche resolutione presa nella causa di Lucedio, potrei facilmente esser imputato di negligentia, perchè tante sono le cause delle dilationi che ogni di surgono dalli

maneggi di costoro, con lo uscir di Roma si spesso sua S.tà tre giorni e sei per volta, che gli negotij si fanno immortali. E perciò in questo nostro non tengo che altro dir al presente, se non che pur hoggi è tornato il papa da Frascata: e spero prima che si esca di Roma, se gli parlerà delle scritture che doveranno essere in ordine doppo l'esser state rifatte piu volte e reviste da cardinali e Cortese (1), et auditori del Car.le Farnese, in mano delli quali sono adesso per l'ultima vista. Si che mi rimetto con le prime a scrivere la speranza che qui si haverà del exito di questa nostra prattica se qualche altro impedimento ci viene in contrario. V. Ex.tia ne i giorni passati intese la morte del Car.le Borgia; et hora con queste intenderà quella del R.mo Corduba, che se ne mori giovedi sera cou dolore certamente di tutta questa corte; che si come io scrissi ne l'altre mie, egli era un gentilissimo sig.re e per le sue virtu molto amato universalmente da ciascuno. El sig.r marchese suo fratello non

<sup>(1)</sup> Mons. Gregorio Cortese che fu poi Cardinale.

vole acquettarsi, nè si può dare pace di questa perdita : la quale a dir il vero non gli poteva venir maggiore nè più incommoda. Sua Ex.a: se n' è gita a star in S. Pietro in Montorio, credo per fuggire le visite che gli accrescono il dolore, et alcuni dicono ancora che uscirà di Roma per XV o XX giorni, il che non giovaria punto alla conclusione del maneggio nostro; benchè se la cosa si riducesse a tali termini, se trovarebbe rimedio ancor a questo. Il R.mo di Napoli dicono che stà molto male anch' egli: di modo che sendone morti quattro in così breve tempo, pare che come si sente l'infirmità d'un Car.le, si tenga subito per spazzato; et che questo sia l'anno che si habbino da ischiarirsi: benchè molto si consida nella prudentia di Papa Paulo, che rinovarà tosto il numero: perchè si parla di già che a questo natale ne habbi da sfodrare una mezza dozzena per il manco, massimamente succedendo il parentado di Franza, che pur si dice riuscirà in ogni modo.

Il frate ch'era in prigione per l'interessi di Madama si è fatto esaminar di nuovo, et hassi disdetto di quanto haveva confessato prima: per il che gli processi fatti si anullaranno, et così fia restituito l'honor a sua Ex.a et alli servitori suoi di quello erano stati imputati: di sorte che si tiene per certo l'assetto col sig. Ottavio. Lope Hurtado dovea partire hoggi o domani con la mogie et un'altra donna che pur era favorita di Madama: alle quali dicesi che sua Ex.a ha fatto un presente di oro battuto e vestimenti e gioie sue sino al tempo del Duca Alessandro per più di quattro milla scuti. Trovomi una lettera di Mantova da ms. Eudimion di XXVII del passato, che mi scrive come il venerdi di notte alle nove hore fu tagliata la testa a m. Ant.o Delfino: e poi fu portata sulla piazza dove si suole fare la giusticia, che fu visitata secondo mi dice da un concorso di gente grandissima d'ogni ordine, d'ogni età, et d'ogni sesso. E perchè mi fa instanzia che venendomi occasione di scrivere a V. S. Ill.ma debba darne aviso a quella, non ho voluto mancare di farlo, ancor ch'io penso ch'ella forse lo haverà havuto prima. Dicemi di più anchora, che pensava succederebbe nella castellania della Predella m. Carlo di Bologna: che sarà stata sodisfattione non minore a quel populo de l'altra, e merito singularissimo di Vostra Ex.tia appresso a Dio: che ad altro effetto non gli ha comesso tale governo se non per castigar li tristi, et sublevare li buoni dalle miserie in che si trovavano.

Il Car.le di Nicastro che hora ha hauto da sua S.tà il vescovato di Reggio, et che stava legato appresso di S. M.tà in Fiandra donde se parti alli XV del passafo, è gionto; ma non si è lassato vedere ancora per volere far prima la sua entrata solenne. Altro non mi soccorre che dire a V. S. Ill.ma se non, havendo inteso la partita di quella con l'armata sua vittoriosa, pregare N. S. Dio che gli presti quel vento, quel favore, et quella felicità che gli desidrano tutti gli suoi servitori. Et a V. S. Ill.ma basciando le mani. humilmente in buona grazia mi raccomando.

Di Roma alli IX di ottobro MDXL. Di V. S. Ill.ma et Ecc.ma

Humile Servitore

Humile Servitore
LODOVICO STROZZI

Il Car.le Iacobatio che stava in Peruggia si dice per certo esser morto anch' egli.

II.

(L. C.)

### Al medesimo

Ill,mo et Ex.mo S.r e patrone mio osser.mo. - Con l'altro despaccio io avisai V. S. Ill.ma della conclusione del negotio nostro per ultima resolutione del quale non ci manca altro che li mandati di prestare li consensi secondo la forma dell' accordo: la copia delle quali scritture si è mandata già otto di sono et spero fra quattro giorni ne haveremo ia risposta. Gionse m. Nino l'altr' hieri, il quale non può satiarsi di raggionare di V. Ex.tia e di tutta la Ill.ma sua progenie, ne noi di ascoltarlo, che desideriamo tutti egualmente la grandezza e servitio di quella con tanto augumento di honore et utile, quanto merita il valore et le virtu di V. S. Ill.ma.

Scriverei a V. Ex.tia di novo s'io sapessi cosa alcuna digna di aviso;

ma non si intende altro se non di questa andata a Bologna del Papa il quale dicono havere di già pre-fixo il termine della partita di Roma per il XX di febraro, il che però non si crede così da ognuno; ma che la venuta in Italia del Imperatore debba alterare questa deliberazione come molti altri accidenti.

El Secretario di Franza chiamato Morlu venne tre di sono, nè pare che porti resolutione alcuna di quel casamento che si tratta fra la S.ra Vittoria et un nepote del Car.le di Lorena; nel quale vi è difficultà e differentia grande nella dote: perchè sua S.tà non mostra di volere dare più di 50,000 scudi et in Franza ne vorrebbono 100,000, e forse si contentariano di 80.000. Il Car.le di Nonincourt a questi di andò in posta al Re, et credesi ch'egli farà l'ultimo sforzo per concludere questa pratica: la quale alcuni hanno creduto che più tosto fosse mossa da costoro per metter gelosia a questi Imperiali e far condescendere Madama alle voglie sue, che per venir alla conclusione: benchè l'esser horamai questa S.ra di età di XXI anno nè sapersi altro partito che si maneggi, fa pur pensare da l'altra parte che non sia stata fictione: tanto più havendo 'S. S.tà fatto tanta instantia com' io m'aviso che V. S. Ill.ma habbia inteso, di haver la S.ra D. Giovanna Gonzaga per questo effetto: la quale parti di Mantova al principio di questo mese et non potrà tardare ad arrivare hormal in Roma. Nè altro mi occorre che dire a V. Ex.tia, ma solamente basciarli le mani, et raccomandarmi humilmente in buona gratia di quella.

Di Roma alli XXVII di Novem-

bre MDXL.

Di V. Ill.ma et Ex.ma S.a

Umile Servidore

### CLAUDIO TOLOMEI

Uomo di politica, di negozii, di lettere, di corte, di chiesa, ma più che d'altro di lettere, anzi uno dei più corretti ed eleganti scrittori del suo tempo. Però quando volle tentare innovazioni nelle forme della poesia e nell'alfabeto, smarrì la retta via, e scarso seguito trovò nei contemporanei, nessuna lode ebbe dai posteri. Assai pregiata è la sua corrispondenza epistolare per la purità della lingua, e lo stile abbastanza corrente ed elevato, senza che per questo si abbia ad accogliere il giudizio di Bernardo Tasso che allo stesso Tolomci scriveva, avere egli in questa parte « tolto ad ognuno la speranza non pur d'avanzarvi e di aggiungervi, ma di potere appena venirvi vicino. » Claudio Tolomei nato in Siena intorno il 1492 morì in Roma l'anno 1555.

### (L. C.)

Al Mag.co M. Giovanni Mahona (1) Scor.o del Ill.mo et Ecc.mo S.r Vicerè di Sicilia.

Mag.co M. Giovanni. — Io pensavo non risponder prima a la vostra

<sup>(</sup>l) Fra le lettere a stampa del Tolomei, due sono indirizzate a questo Mahona.

lettera, ch' io fusse guarito di una indispositione d'uno occhio ne la gale anchora mi trovo, nè so bene a che fine habbia a riuscire (1), et così havevo detto a M. Nino et pregatolo che ne facesse mia scusa con voi. Hora ad instantia d'uno amicissimo mio sono sforzato pigliar la penna inanzi tempo per raccomandarvi caldamente un gentiluomo di Sciacca, chiamato M. Cola di Gino, et così quanto posso ve lo raccomando che in ogni sua occorrentia lo soccorriate et aiutate d'ogni vostro honesto favore, che per il desiderio ch'io ho di far cosa grata a questo amico che me ne ha ricerco, lo reputerò come cosa fatta a me proprio. Molto vi ringratio del libro che m'havete mandato al quale ho dato una leggera scorsa. per non poter troppo sicuramente adoperare gli occhi, ma veggo che l'autore vi ha raccolte belle cose. Come sarò libero, lo leggerò più attentamente. Mi sarà cosa grata

all) In proposito dei suoi occhi così scriveva egli alla prefazione alle suo lettere, da Padova il l'odicembre 1517: « Per essere io assai tormentato dall'affizione di questi miei poveri occhi in tal guiva che ogni altra cosa fo più voientieri, che leggere. »

se ritrovate quelle consultationi di Federico secondo, me ne mandiate una copia. Et sopra tutto che mi teniate in buona gratia, et mi raccomandiate a l' Ecc.tia del Vicerè, et son tutto vostro. Che per hora non voglio scrivervi più a lungo. Di Roma li 3 di Novembre 1537.

COMO

Tutto V.ro CLAUDIO TOLOMEI

#### BENEDETTO VARCHI

Come ogni minima cosa escita dalla penna del celebre storico florentino è da tenersi in pregio, così sarà di questa breve lettera commendatizia indiritta, per quanto pare, a un segretario del card. Ippolito d' Este.

(BIBL. ESTENSE)

.1....

Molto Mag.co e R.do S.or mio osser.mo. Io non dubito punto che V. S. non le havendo io scritto mille anni sono, prenderà meraviglia di questa mia lettera: ma sia come vuole, havendo io riserbato continovamente la memoria di lei, e sappiendo quanto è, per l'humanità e cortesia sua, disiderosa di giovare altrui, non ho voluto mancare a M. Horazio de' Medici figliuolo del Cap.no Mucchio, buona memoria, il quale, venendo costà con animo di servire l'Ill.mo e R.mo S.ore Cardinale vostro di Ferrara, tratto dal grido delle tante virtu di così gran Sig.re, ha voluto che io conoscendo quanto in molte cose può giovargli

la S. V. le scriva in favore e raccomandazione sua; il che ho molto volentieri fatto, si per compiacere a lui, il quale merita, e cui disidero ogni bene, e si ancora per havere questa occasione di rinnovellare in un certo modo l'antica osservanza et affezione mia verso lei, e quasi rintegrare la nostra amistà, se non interrotta, certo dimessa. Prego dunque V. S. che si degni, oltra quello che ella farebbe di sua natura a benefizio di detto M. Horazio, aggiugnere ancora alcuna cosa per amore di me, il quale insieme col detto ne le harò grandissimo obbligo, e perpetuo: nè altro dirò, se non che le piacesse di comandarmi, se in veruna cosa giudica che io possa farle servigio: e qui baciando le mani a V. S. e pregando N. S. Dio che la conservi lungamente, fo fine. Di Firenze il XVI giorno di luglio MDLI.

S.e di V. S. R. BENED, VARCIII

Al Mag.co e R.do M. Pero Gelido, trovandosi costi, 1000 saluti e raccomandazioni.

# INDICE

# degli scrittori delle lettere

| Λ  | .ccolti Ben | edetto  |      |     |   |   | Pag.            | 1    |
|----|-------------|---------|------|-----|---|---|-----------------|------|
| A  | .malteo Gio | o. Bat  | t.   |     |   |   | <b>»</b>        | 9    |
| A  | .mmirato S  | cipior  | ie s | en. |   |   | *               | 13   |
| H  | arbieri Gio | ). M.ª  |      |     |   |   | <b>»</b>        | 5.5  |
| H  | eaziano Ag  | rostino | ο.   |     |   |   | <b>»</b>        | 27   |
| B  | ellanti Alè | ssand   | ro   |     |   |   | <b>»</b>        | 30   |
| B  | embo Piet   | ro .    |      |     |   |   | >               | 35   |
| B  | entivoglio  | Ercol   | le   |     |   |   | <b>»</b>        | 39   |
|    | erni Franc  |         |      |     |   |   | <b>»</b>        | 44   |
| C  | alino Muzi  | ο       |      |     |   |   | <b>»</b>        | 65   |
|    | ambi Impo   |         |      | ons | 0 |   | <b>»</b>        | 70   |
| C  | ontile Luc  | a       |      |     |   |   | <b>»</b>        | 79   |
| I) | ella Casa   | Giovai  | nni  |     |   |   | <b>»</b>        | 132  |
| D  | oni Antoni  | rance   | sco  |     |   |   | <b>&gt;&gt;</b> | 135  |
| Е  | quicolo Ma  | rio .   |      |     |   |   | <b>&gt;&gt;</b> | 138  |
| F  | iamma Gal   | oriele  |      |     |   |   | <b>»</b>        | 141  |
| F  | lorimonte ( | Galeaz  | zzo  |     |   |   | <b>»</b>        | 148  |
| F  | ortiguerra  | Scipio  | one  |     |   |   | <b>»</b>        | 155  |
| G  | addi (de')  | Nicola  | ι.   |     |   |   | >>              | 180  |
| G  | uarini Gio. | Batti   | ista |     |   |   | <b>»</b>        | 183  |
| G  | uazzo Stefa | ano .   |      |     |   |   | <b>»</b>        | 215  |
| (ì | uicciardini | Jacop   | )()  |     |   |   | <b>&gt;&gt;</b> | 217  |
| G  | uicciardini | Girol   | amo  | )   |   |   | <b>»</b>        | 234  |
| L  | ascari Giov | anni    |      |     |   |   | <b>»</b>        | 4:37 |
| ۲. | ollio Alber | to .    |      |     |   | _ | >>              | 241  |

### 

| Maccalli Pier Francesco . | Pag.            | 248 |
|---------------------------|-----------------|-----|
| Manuzio Paolo             | »               | 257 |
| Manuzio Aldo juniore      | >               | 262 |
| Merula Antonio            | >               | 266 |
| Muzio Girolamo            | *               | 268 |
| Porzio Camillo            | <b>&gt;&gt;</b> | 285 |
| Ramusio Paolo juniore     | >               | 290 |
| Ridolfi Alessandro        | *               | 292 |
| Ridolfi Luca Antonio      | >               | 307 |
| Ridolfi Francesco ,       | <b>&gt;&gt;</b> | 325 |
| Rota Berardino            | <b>»</b>        | 348 |
| Ruscelli Girolamo         | <b>&gt;&gt;</b> | 350 |
| Segni Bernardo            | >               | 358 |
| Serdonati Francesco       | >               | 367 |
| Soccino Mariano juniore   | <b>&gt;&gt;</b> | 371 |
| Speroni Sperone           | >               | 374 |
| Strozzi Lodovico          | <b>»</b>        | 385 |
| Tolomei Claudio           | >               | 390 |
| Vanahi Danadatta          |                 | 200 |



## 397

### ERRORI

### CORRETTI

| Pag.     | 10  | lin.     | 28 ho          | ha                     |
|----------|-----|----------|----------------|------------------------|
| >        | 40  | >        | 25 no          | mo                     |
| >        | 47  | *        | 17 dubiio      | <b>d</b> ubit <b>o</b> |
| >        | 62  | >        | 15 Aristoletem | Aristotelem            |
| >        | 65  | *        | 12 pel         | sul                    |
| *        | 71  | *        | 2 (L. C.)      | (BIB. VATICANA)        |
| *        | 98  | *        | 31 castité     | castità                |
| •        | 117 | >        | 6 lugamente    | lungamente             |
| *        | 121 | >        | 17 mip         | mio                    |
| *        | 170 | >        | 3 le           | el                     |
| >        | 193 | >        | 23 In          | La.                    |
| <b>»</b> | 211 | >        | 3 della        | dalla                  |
| <b>»</b> | 214 | *        | 25 egni        | ogni                   |
| *        | 268 | >        | 16 fu          | in                     |
| *        | 291 | <b>»</b> | 17 R no        | R.mo                   |
| >        | 303 | *        | 7 ambascatore  | ambasciatore           |
| >>       | 313 | >        | 15 le          | la.                    |
| *        | 319 | >        | 27 dette       | detto                  |
| *        | 320 | >        | 22 la          | le                     |
| *        | 354 | *        | 20 facilià     | facilità               |



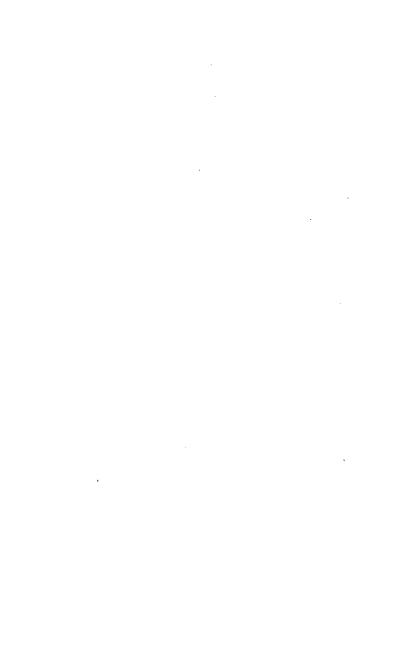

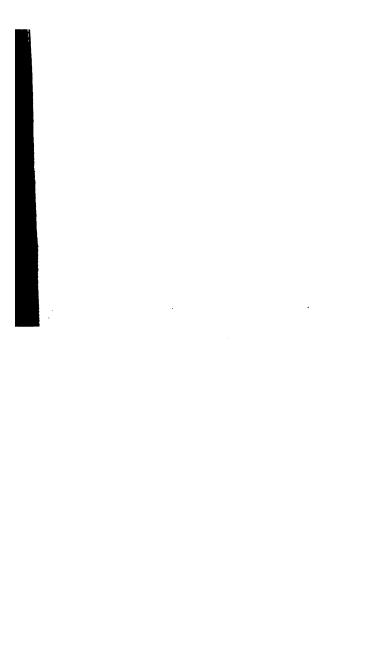

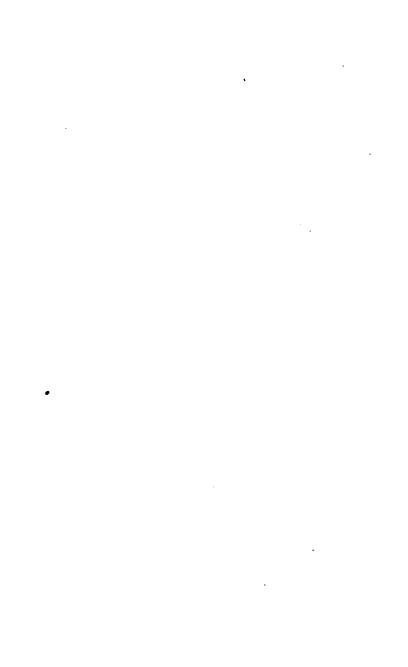





